

# Lo Stampatore à Lettori.



V E L non timido Comentatore della Poetica d'Ariflotile quando nella gran lite che è tra la natura; a Parte, à fauor dell'arte fentenziò, forfe non harebbe affermato così, fe hauesse il presente Poema veduto. In Arcidosso Castel del Sanese nella montamiata nacque l'Autore, e pouero sì, che niente più Non prima imparò à leggere che à regger la zappa.

e gl'altri rusticani strumenti. Leggende, e qualche libretto di quei che più in Contado hanno spaccio l'incitarono, e più la natura al comporre ; e'l sentir cantare rispetti, e strambotti, e impararne, faceua à lui venir voglia di farne degl'altri. Compose più cose, e ciascuna oltre alle forze sue fanciullesche. Quando poi s'abbatte à veder l'Ariosto stupi, e migliorò non poco il suo stile, poi tanto più quando gli su donato il Poema del Tasso. Fece la guerra degl'elementi in più canti in ottaua rima, venendo con essi à Firenze circa vent'anni sono ci sù accarezzato non poco, e ci hebbe più d'vno che gli donò libri, e danari. Tornan do poi doppo dieci annifu desto al Gran Duca efferci vn Contadino, che non pur componeua Sonetti, e Canzoni, ma Pastorali, e altri Poemi grandi. Piacque à S.A. di dar commessione, che gli susse introdotto, e dalle Poesse, e dal suo parlare comprendendone il merito, ordinò che dato gli fusse, e vitto, e vestito, e libri, e tutt'altro che per lui, e pe' fuoi bifognasse; così continuando, e accrescendo il donargli, cagionò che lasciando di procacciarsi da viuere arando (pur con gl'altrui buoi) tutto si desse al poetare. Innanzi à questo Poema da principio à fine condusse vn'altro che intitolò il Mondo desolato, e intendo che non è inferiore alla Fiesoleide, la quale s'io dicessi in quanto poco tempo è flata composta, credo che non mi sarebbe creduto; però se il Lettore ci trouerà circa le rime, ò altro qualche cosa che douesse stare altriméti, non se ne marauigli; scusi, e perdoni che si potea facilmente rimediare, ma si è pensato che sia per essere questa prima impressione più grata come nel primo getto è venuta dal Poeta, e così non hauendo parte l'artifizio, e l'emenda, meglio si potrà vedere quanto gran posfanza è quella che nel comporre, ò in altro hà in noi la natura.

## Los prairies

Service Color Colo

Talk in a constant of the cons

grand the second section of the s

The second secon

\*\*\*



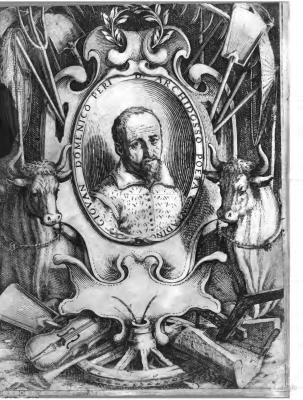

Temendo il ser Platon, che la rouina
Di Fiesote alzi la Christiana sede,
Tenta al'oppossi a quanto il ciel dessa,
E sa l'Inaidis di sua voglia erede:
Essa vola nel Campo, e Duci inchina
Al sua disegno, ottica victorie, e prede,
Scende punta d'Amor Mirtilla al piano
E sa gran danno al Principe Rom mo.

#### CANTO PRIMO



E La prima Città d'Estruria canto

Le rouine, gl'affanni, e lungbi errori,

Ediquei, che di lei la palma, e'l vanto

Hebbero ( muitti E.

roi) l'Armi, e gl'Amori:
Per cui pomposa di più nobu manto
F LOR A s'incoronò deterni Allori,
E di sanguigna strage onusto, e cinto
Corse à l'Aruo il Mugnon sommesso, e viso.

Mula che lá tra le rotanti sferè
Spughi la pompa del fouran Parnafo,
Etra le menti cterne amplo piacere
Vesfi da fommo, e innaccessibil vafo:
Tà 'ale impenna al mo actifo che altere
L'erga, e s'innoli dal mortale Occaso
Potrando seco ol Ciel con ratto volo
Bei magnanimi Eroi l'imitico fluolo.

8 tà che i recchi, e fortunati Campi...

De l'Etrufco Gardin purgòi, e rifebiarò
C O S MO, e con aura di celi fil lamp
Reggi frenando in vn le Terre, e mari:
Forgi al mio pronto ardir fisperni vampò
Onde a cantar l'elto tuo, pregio impari,
Che fatto Cigno, il tuo bel nome in fena
Porterò da la Terra al Ciel fereno...

Poi se auverrà che in fronte ti risplenda Reat (vorona di meraldi, e d'e-faro) Elbellicose Cor pronto s'accenda (vo t D'armarsicontro di Trace, e cière il Mau Albor farò che meggior celo incenda Mia Musa, e sparga pui souran tesarro E con può risonant, e cersi carmi Canti del valor tuo l'impesse, e l'Armi.

Da le congiure occulte, e da gl'ingomi ;
Del fomentato ordor fatyato i era
Gid Cattlim l'emplo , e mortal danni
Laffati buwa fuggendo in Roma altera;
Ericourato ne fuper bi fanasi
Di Fiefole l'ayunzo di fua febieva;
Poitra le gelid Alpi, el pian fecondo
Di Pictno fuggito era dal mondo.

Etrail

E tra'l Mugnone , e l' Arno oue l'affedio De la gente di Marte, e di Quirino Stato era lungo tempo con gran tedio Del Fiefolan giacea morto Fiorino: Ne però la Città fapea rimedio Trotare al minarciofo suo destino, Che con maggiore sforzo era in persona: Cefartornato à farte ampia corona .

Hadea l'inuitio Erce d'intorno cinta. La potente Magion con lunga riga . D'inni merabil tarba , quale accinta S'ira per trarre al fin la fera briga: # di profondi. foßi:, e moli auvinta Fin dal bel Colle ove il Mugnone irriga La feconda campagna, e chiufo il varco A chi voleffe entrar di preda carco ..

Nel monte opposto a l'Oriente in cima-Easte de legne bavean Torri, e Castella: In quifa di Cittade poltre ogni Stima: Sublimi , e d'archi onufti, e di quadrella .. Che fopra immenfe rote l'erto Clima. Cingea portando vn'orribil procella, Mentre moneansi à treplicati muri ,. Che i Cittadin facean da lor ficuri ..

Quando colui, che a l'infernal magione Con tremendo imperar da legge, e norma, Gird gl'occhi infocati, e la senzone Vidde de l'una, e l'altra immenfa Torma : Vride i successi, e de l'oftile Agone Gl'alti difegni, e con più retta forma: In astratto del Ciel mirò gli arcani Profetuti tal bor da fenfi bumani.

H. uea da mille lingue in varij detti Da Sibille alternatt, e da Profett Intefo dir, che da gl'Empirei tetti Verria'l gran Verbo à farne'i giorni lieti :: Hanea de' foschi Oracoli gl'effetti Spiati ancor, che gl'immortal Decreti Pretifo banean , che la criftiana gregge Fondar donena in Roma In pero, e Legge ..

E che al fuo fcettro vnikerfal col tempo Vnir dovensi ogn'alta Monarchia, E così formontar di tempo in tempo, Che a let s'apriffe ogni difficil via; E (peculando intefo ancor che à tempo Adanti la venuta del Meßia. Anni fertanta oue il bell' Arno ondeggia, Erger doueafi altra (ublime Reggia .

Reggia, che pnita à les, d'Etruria fede Dinerrebbe crescendo, e serua al cielo, In cui la gloria, il pregio, e la mercede Regnerian cinti di ce efte zelo; E che del fuo bet feggio pnica erede Saria virtà fcefa d'eterno Stelo, La dove ogn' bor d'alta bonta munita A mille Eroidaria Spirito, e vita.

: Hor per vietar moti st giufti, e fanti A tutto fuo poter l'iniquo Duce Tra i Cerberi triformi, e Radamanti, E l'altr Ombre volto l'infaufta luce , Mirò tra gli Orchi orribuli, e Giganti Se fpirto vi fcorgeatorbido, e truce, Atto à l'efecuzion del suo diferno, E buon per infiammar guerriero fdegno.

Miro tutto l'Inferno, al fin l'Invidia Idonea giudicò per fartal danni, Quella, che à fabricar frande, e perfidia Nacque il gran di de' suci primieri affannit: Effa, che fempre i cormaluagi infidia, E gli fommerge tra fuot teft inganni, Scelle tratutta la maligna schiera Quanta conjorte ha l'infernal Megera ..

Ma quando egli pensò ne' bassı Auerni Tronarla, refto vano il suo pensiero, Perch'ella fuor di quei gelati verni V (cita era nel fen del mondo altero ;: Done per fabricar nouelli inferni-Volto baucadı fuz vifta il guardo fero, Resto finpito il Rede l'ombre, quando Lungi da se la vide andare errando Chiama

Chiama d'ui per trouala via de l'immouda Schiera maliguo [pitto, a cui l'affinto Dad it tutta cerca ia terra, e l'onda Finche dauanti à l'empa lui fia giunto: Ond esfo action al vol qual mobi fronda Salzo verso il feren dal negro punto, Fabricator d'ingami, e [cosse il periodi L'erso il mgami, e [cosse il matali.

Lercò per tutto oue pensò che lei
Hauesse il suo messelssimo soggiorno;
Rele Stance de rusticio, e pebesi
One shi la ponerrà perpetuo scorno;
Videle piazze, e le prigion de' rei;
E sto oppezi, e gl'artesie d'incorno;
Lus esse suo soggio qui tempo ba seggio, e soos
E setti mombra di turore, e soos.

Tra gl'amanti pafto, paftò nolando
Tra le vane falangi de le donne,
One pensó, he i amindife quando
Mofira fandi fe liffe in ricche gonne
Scorfe fefte, e menati u' fpeffe ervando
Limidia fiole andar perche i indonne
La fia pefima rabbia in fen di quelli
Che de Linopa fon fejt, e fratelli.

Entrò peridagi livaci one gli homori. Si vendonaon ingmno e con malezia; One America regna ente pergeiori Reggon gl'iffica, fandelmal dourzia: scorfe come i prefinitiamo i finori Ridatti in fend vanuerfal negarizia; Negal tronolla, one eredoa ficura Musala in grembo a quefinfernal mura.

Cercò le flanze one d'Aftrea fi libra
Col pesso de danar le colpe altrui,
Oue il più finovito cerve, e crubra
La pena, el merto come piace di lui
One mercè de l'Or falla fi ribra
L'empia, e erudel sentenza ver colui,
Che da necessità caduca assuinto
Giuce di pouert à nel Laberinto «
Giuce di pouert à nel Laberinto»

Dopo molto aggira fi catrò in penfiero
I valazzi cercar de fommi Regi.
Che gli fomenne a l'bor che't fuo primiero
Seggio faria tra nobilitate, e pregi;
Cold dunque fipregato il volo altiero
Viddene l'imitar de'ectti egregi
De lacecceta belna l'orme amiche,
El funo vall de le querte antiche,

Stauadel regiotromo ellanel primo Grado telendo atteni worre, e tumulti, Nacchinaua calumue, e d'alto od ima Precipitar facca quei primi adulti: Indizanda poi, schi mai fublimo Stato non era, e re pentini infulti
Tendeua di fublimato, bor alto, bor baffo Mandando lo con strage empia e fracaffo.

(eme quando tal bor d'ampia Citerna Traggon su l'onda due concordi vafis, Che mente afiende l'un idatro a interna Toccando del gran centro il fondo quafi: Così de l'empia Arpiala face alterna Polue la turba con duerfi cafi, Ed ogralma infeitata dal fuo tofeo Totta lacero i loore y el legio lofeo.

Hause l'orrida factea, el petto intrifo

La fozza luc di relenofo fangue;

Uolgea luudo il guardo, el imeflo vifo
Di vectoia donna; era ogniveflo d'angue;
Tenca tra inegri denui merzo; incifo
Con infalta mostra vn ferpeefangue;
Di cu pafcesi, mentre il crado morfo
D'essa glisrofiggeale sempre, el dorfo.

Al l'orecchie glicofe il negro augello, El empia vogliad: Pinton gl'esposa, Che bauca di fabricar firage, e macello Nel campode le tune be lilicofe: Ond esse al comman l'aspro fiagello Senza punto indugiare un vas si, pose, E giunsse al campo at bor che in Occidente (ayrea Febo à insigni lampa ardente. E per meglio essen l'empio disegno Lascioche ognua si desse al quiete, Pos quando il sonno i sensi in cieco regno Tussi-ti, biebbe a sorbir s'onde di Lete; Con incognito essente, e scaitro ingegno Roito di senso risuo ogni partes. A sparge romunciò per l'altrus mente. L'aspra rigor del sno pensiero algente.

fon freddissina aferza veze, e percote

Que soptio fenso, ogni pensiero,

Que soptio fenso, ogni pensiero,

Que soptio fenso sum mile vote

Laine gli singe con sembiante altero;

Estar sigura, obecon falsenote

Tenti vsurparsi di fabrica to impero,

Econ quel nuono bonor, coi singue altris

Cerchi comprar per arriccio pos lui.

Sapea ben'effa, che da l'alta imprefa
Mille pregiati broi s'eran partiti,
B per fimit acquen l'alpra contefa
Lifjata basean cercando est rani liti:
6 che v-fatosio, e Tompeo la firada prefa
Haucan di Roma, e d'altri feco vniti,
8 che femando l'Olica poco, a poco
Hauria ficuro il fuo diegro logo.

Cognoscea di Rosmondo il generoso Animo, ammuno ad vn pensor fedele , Scorgea nel vivil petto i bellicoso Spirto purgato d'ogn'opri instedle ; Ueda ad impressi illigini il cor zeloso In cui spiegana alto desso teve e è che ua lui non capla follia mondama ; Nel simili paperar di voglanissa.

Vedea Brimarte il gionanetto altero Volto a la gloria anch'es d'honor celefte, Emilitr fotto il romano impero Con fincero defio d'imprefe bonefle; E con lui Filherto il Duce fero Inchinato a firrpar l'imqua pefle; E per efaltazion del comun Regno Espor la vita, el bonore ad un fegno Vedca poscia in lor cambio vn Cloridante i Vn Leuxo, un Creonit , un Roldono , Vn Rambaldo, vn Ruberto, vn A gricante Volts a l'acquist di favor mondano ; E ciasso dun di loro audo camante Dello splendor del Ornegietto , e vano, E volts a le grande ze, ondoboggi il mondo Tertroppo ergersi un sis, cade un prosondo.

In questo sfanillò l'empie pupille
La cruda Erivais ed anuento tra loro
Alpro relen, che di mosta f'amile
Gi ingombrò l'alme, in cui fommerfe foros
Rimfetto doppo que fit, mille, e mille
Tratti dal tristo e f'empio di cofioro,
E gl'induffe a Gombrar per varie firade
Il campo, anudi ogn'bor di bibriade.

Intanto il negro Nanzio hauca Zambardo,
Gran fabro d'arte magica trousce,
Il qual fu di Sulmon figlio baflardo
e-f tender morti, e gran vasine nato;
E nutrito ne' bofelsi da Canardo
Peggior di lui gid da Frifon traslato;
e-f cui fatto palefe hauca il intermo
pliggno migufio da (Rettor d'Auermo,

Promette queflo far quanto defta
Il gran Réde le tenebre profonde ,
E chel lu omoto tofto fentista
Sonar laggiù fin di focito a s'ondes
Effegutos i penfier fin mette in via
L'empio mejlaggio, e d atre nebbie afconda
Se fieffo, e paffa il campo, e con ficuro
Pol, mette i pie del Pejdano muro.

Ecome quel, che de' pensier d'Amorg Era ministro, e tesorier lascino, Di volere addormir si mette in core De le sue siamme egni pensier più vino 3 Donzella era cola d'alto valore, Ne sar mi sperta, e di cor saggio, e dino, Bella così, che in quell'antica etade Non sa vaduta mai meggio betrade.

Dal'al-

Da l'altro canto altera, e generosa
Di gran sorza, gran senno, e cor uirile,
Ret guerreggure intrepula, e ritrosa
At donnesco operar d'ogu'atto une:
Roa so der se puù sorte, o puù nezzosa,
le puù ertrosetta, o puù genile,
Bosta sold sir, she bellezza, e virtute
Eran di pura inela quaggia pionute,

Coffei da' monti Sitt, one gid nacque
P-co to mpo dapot paretta sera ,
Etranoriando bor terre, bor yelid'acque
Tra donn-donnaye tra querrier guerrieras
Speffo in felua, e burron domar gli piacque
Hor Leon frivo if mo, bor Pantera ,
Vinfe mile sjugants, e Leftrigoni ,
Onde alter tifinfe , alter meno prigioni .

Intess banca, che da l'antico Atlante,
Che Ressole funda se uental suo stelo
Eche la sitrepe sua può sempo innante
Errò pel mondo al grauc incendio, al gelo
Fin che rica d'houno fe rimble piante
Nes Tosco clima, one guidolla si cielo,
Et one de l'éspersa unica erede
Ducantas, nue si sifi abanca fun s'ele.

Eche dal ceppo fuo mille rampolli
Surti eran, che l'Italia bunen ripiena,
E fatto campi fuo fecodo, e moli
Di mile piante, clei lieta, e ferena;
Eche l'ampia Magron, che à fette colli
Facol giro fouran pompofa feena,
Natu dal fonte les folan nemica,
Preparana une ries guerra, e fattea.

Quefil, e molti altri motteran cagione, Lot la ficita dal cici real donzella Era da si remota regione Per totto gunger qui montata in fella ; Hauce dopo piu olte in largo Agone Pugnato, d'arco armata, e di quadrella ; Co I catha Canolieri, e di vistoria Tomasa comma, e di fupura gloria . Hauta tra glaltri un giorna il gran Rofinoa Shdato in campo a fingolar tinzone, (de E pel miglior guerrier, ch' bauelfei li node Conofeutol con l'arme a paragone; Ron fold ti valor fuo, ma del guecondo Sguardo inveghts i cra, e dolte (prone Sentito al fianco fuo d'ai dente fiamma Hauce da quel , che i nobil petti infiamma

Sera non men di kei la voglia accefa
De l'inutro garzon di jua pofficaza
De l'inutro garzon di jua pofficaza
E nel ferono de la mortal conteĵa
Serano aperti i nomi, e la firmbianza
E togo alma rimafa anunta, e prefa
Di doke ardor ne l'amorofa filanza,
E fin pofilo al dutlo, ambi piagati
D'~ more, a' regi albergu se run tornati.

Oul prefa eccasion l'Angel maligno
Di far del campo Rosmondo paririe,
Per poi firrato cutro aconsploordiquo
Dal cui mai p ù non post se singue;
Cangio l'opicto, del querres benigno
Toltala forma, mentre che a dormire
Huara biri: lla ciposti; jens, e'l core
Giuppara un fogno entro i pindes orrore,
Giuppara un fogno entro i pindes orrore,

Cofi battea nome la guerritra ardita
A est l'empio Bono fi fece auante
Fingendo si violatire, glocchie, ela vita
Di Romondo, el magnasimo fembiante;
Che cun vocci interrotta adeffa aita
Chiedea de lerror fuo fuplice amaste,
Con le fue proprie mas mofirando sipetto
Arjo dal flode fuo lucente espetta.

Parcali udir del bel garzone i lai Mentre mofinana ales pugatos I feno o E che de Juo beglocche schur yai Rimina, el volto angelico se fereno; Peder fomma betes non unita mai, Che al fino freddo rigor troiceau il freno, E fatta di guerriera amante amata Coder col benati lus visa begata. Pareale, che in tal gaudio il mondo, e'l cielo Una lontana parentela adunque, L'immenfe Stelle, Lampia luna, e'l fole Di più vinace, e rutilante velo Cingeffer L'onda, e la terrestre mole; E che di dolce, e amorofo zelo Gioiffe lieta in lor l'bumana prole, Enel'aere, ene l'acqua, e tra le felue Festeggiaffero pesci, angelli, e belue,

Vede l'elera amante vnirfi à l'olmo, E con quel disfogar gl'interniardoria El ciel con lor d'ogni delizia colmo Con la terra goder gl'antichi amori; feco ogn'alira cofa effere in colmo Alnouel pulular d'erbette, e fiori, E tratante delizie ingembra l'alma Sente colmarfi il cor di dolce falma,

Da cost lieta vision disciolta Mirtilla nel mattin chiaro, e viuace Si trona desta in dolci nodi annolta, E ingombro il sen d'pn'amorosa face ; Rimembra a l'hor, che vd) la prima volta La poce, cui le die contento, e pace, E vidde di Rofmondo il volto , e poi L'alto valor proud de moti supi,

Da st dolce defir la donna fpinta Ragionò tra le steffa in tal maniera , Dunque tra muro angusto chiusa, e cinta Stara la mia virta , ficnol guerrierat Soffrendo ogn'bor, che da pigrizia auuinta L'età mia perda il fior di primauera, Ela sua libertà si cara voglia Tener prigiona entro rinchiusa soglia,

Ela fama, el'honor, che i suos verd'anni Gia gli promeßer fin dal gran natale, Cada sommersa in oblinios'inganni Dal tempo estinta fatta inerme, e frale; Eeb'io riftretta da feminil panni Vegga a la gloria mia tarpate l'ali, E quel grido, che l'buom da morte ferba Mi fia da gl'annitronco, e suelto in erba, Ch'io mi ritrouo bauer col grand'Ircane Re di questa Città, potrà donneque Defio d'andar farmi'l difegno vano; E ne l'anuerfo efercito , e in qualunque Sentier mi spinga il pie, drizzi la mano, E potra in me più l'ebligo , e'i douere, Che non ho in quefto, ch'e'l gufto, e'l piacere

Che fe col gran Rofmondo ardita vnifco L'alme, e'l valor, che fia, che ne contrasti? Qual fora dubbia impresa, o mortal risco, Che faldo resti a' nostri penfier vasti: Ei perdritto fentier dal fangue prifco D'Alcide scele, e quefto vo' che basti Haner l'origin da l'Eroe fecondo, Del cui valor fi breue angolo il monda.

Se Alcide il ceppo suo fu, che discese Da lut, che l'eta prima bonora, e cole . El'inuitta Tomiri al mondo rese Chi die principio a la mia chiara prole. Tomiri ardita, che d'Atlante scese Fondator primo di quest'ampia mole , Onde è ragion, che due progenie illustri S'vnischin per durar perpetui lustri.

La fedeltà che deue al suo signore Se gli presenta in questo, e la lusinga Dicendole, che biajmo, e dishonore Sara, che à tal'impresa ella s'accinga ; Ma qual saggio pensier può contro Amores Equal'e gran virtu, ch'ei non astringa? el suo valor, dicalo il mondo, il quale Per polar diegro à lui perdute bà l'ale,

Questi al petto gl'aunenta ardente face Suegliandoli entro al sen dolce persiero, Edone a fedeltà l'alma soggiace La lega à forza al suo tenace impero; Ffa refifte alquanto, e con vinace Discorso di ragion s'appiglia al vero, La sforza Amor di nuono , e libertade Glimoftra larghe al defir suo le Strade. Alfin

Al findisposta di voler virtute
Per le strade d'Amor seguir disciolta,
E non anunta al fren di servitute
Ver le stanze reali il piè ruolta:
Là, doue giunta con parole argute
Parla al gran Re, che le survote associat
Con attezion gratissima, & alui
Palesa in questo suono pensier sui

Innito Re, da la cui fuggia mente
Questa nobil tita sicura vine,
Eta vinchinfa in let sevoce gente
La cara vita al tuo gran semoaferine:
Il dessi mio, che ogn bor di gloria ardente:
Tanti mont troscorse, etante vine,
Per acquista viocorre, conor desia,
Emenar gloria in più sicura via.

To, io se'l cor non manca al gran pensiero Bramo libera r seir da queste mura, Errattar l'armi, onde il Reman guerriero Estinto restirin pugna arroce, e dura; to ro sei sono mulnegh o gont più sero Duce ssidar giù ne la gran pianura, E que che dianz; mat sacemno insteme, serz'altr'atta di ser sola ho speme.

To voglio ad vno, ad vn prinar divita
De lefercito aunerfor più feroa;
Onde poil a tua gente infine vnita:
Habbia per fugar glattri i piè veloa;
Dommi lucarza dori tu de la parita;
Che foero che fin qu'il e mefle voci
Habbi a fentre de la mortat vouna;
E goder di quel ben, chet lect de s'ina;

Stupito Ircano alza le ciglia, e dice,

O benedetto il dì, che a noi gungessi;

O de la nuoua et à rara fence,

Che l'alme negottoje igloria dessi;

Fosse and come ti felice;

O pur basessi di si degni gesti,

Docci altri Eroinolla viril mia corte;

Come ardirei por tutto il compo a morte.

Al tuo libero anti largo concedo,
E lo flare, e l'yfir contro al uemico,
Tu te telegga, a la tua voglia credo,
Afécuro intoppo, ne pauento intrico;
Ala che vada foletta non concedo
Senza teco condur drappello anico,
Che nuocer ne potria più che gionare
Il voler fenz'aita in campo andare.

Mandar potremo vn che a la pugna sfidi Ad vno, ad vno ogni guerrice più cigno, con patro tal yche armats turba guidi Per ficurarti al destinato segno: E quel che vnuo sia prigini s'annidi Sotto a l'impero del nemico sidegno, E che incognito Duce il campo eleggi Legando attrui con quest' obligbi, e teggi.

Non seppe la gran donna à quest s suf Tronar, ma si rimeste al suo parere; E tronato vn'. I raido come s vsa L'innio giù ver l'accampare sebiere; Esto con corte d'arme circonssisa Di ricca pompa, le demande altere Tolte da les, psis nel campo, e dvitto «Al padiglione and del bue cimutto-

Trouollo, che fublime in feggio aurato
Sedea cen volto pietedo, e freva e
E gli èroi p si famost houeua a lato
Con cun pomena a gl'altri legge, e freno
Era funo che la testa ustro armato,
E splendea quest vermulo boleno;
Discorrendo con ques degli auuennii
Cass, onde tanti Duci buucan perduti.

E ch'era buon pria, che peggio nunenisse Di far lo ssorzo oma di sua possanza, Pomendo fine a le damosle rife. Che d'infestir le menti ban per baldanza, Quando inchinollo il gran mi ssagzio, c dise In sermon dele è, è piacido in sembianza, Pengo è Romano Duce a sarti eperto Quelche cosso pesqua con segna certo.

Lota

Colà ne la Città nomica è chiufo
Un Causlier, che vfiir domanda in campo,
E vuol com'è di guerra l'antic' vfo
'Da folso fol pugnar fenz' eltro inciampo;
Con pattotal, che chi di fella efclufo
Sara dal Fiefolan, non cerchi fcampo,
Ma fi lupponga a lus prigione, e porga
A' lacci il piè fin ch'altri lo foccorga.

Ne vicusa nessum, ma tutti accetta, O Duce, ò Candler, che starta voi, O Duce, ò Candler, che starta voi, O di sublime sirpe, o di negletta, Nato di bassi, o di sublime Eroi; E-puns se viaci si sha, che la vendetta Scenda sopra di lui da' pensier tuoi, E-per poter tra voi punnar sicuro Yuos gente tra va da sissedano mare.

Questo foldisse, e la riposta attese, Che conforme al desso (e far le dieda , Dicendogie, che bauea chi sar contese Patra con quel, che antoro chi sa non rede; Hauntala riposta il Narvo al cese Lon ratto passo entro a la regia sede, & l'acettato inutto a la querriera. Apportò, che l'ud son fronte allera.

Pai colma di leizia, il duro robergo Domandas e ibuon defiriera infase lo feudo, Emunita d'acciar la frontes e'i l'ergo Con real maefla, con penfier crudo, Licenziata dal Rè, i fosiato albergo Loffa, fiendendo al pian del monte ignudo, In compagnia di mille armati, e'i colle Prendis, chè d'ad Mugnor rigato, e molle.

Quel del muro Troiant al bor discret

A far de' Greci strage atroce, e rea,
Con sera nostra di mortal essette
Guida di mille eros Trantassilea;
Coome in campo de' Latin si rese
Fera Cammilla ouanti al sorte enea,
Così parea coste; così se mostra
Discreta diando gosi guerrero a giostra;

Rotti gl'indugi, e'l four an Duce intanto
Hause ne l'>rna infigli nomi clier;
Diques, che di pugnar gia fider vanto,
Etratti faor n'ouse molts querrieri:
Il primo fiu di chusfi, Orcanol fronco,
Che bause nel picciol corpo alti penfieri,
In guerra efperto, egran maltro di frode
Per cui vincendo, pefi fo hama, e lode.

Quefti cinta d'accar.

Quefti cinta d'accar.

Con sonvo nutrir mosse il petto

Con sonvo nutrir mosse il caudilo

Soura cui s'era essisso, cel dispretto

Del campo vicito, sces ciles atter nel vallo;

Oue fra 'Oste, c'l Colle, cebe v'bo detto

Ciacca tra piccolissimo internallo

Atto a guochi di Marie vin verde piamo

Spazzos quato vin biuom può trar c'i mano.

Quini giunto il frocci in larghe rote, Il destrier volteggio mastro di guerra, E con volubil falto l'alpra cote Calcò ol duro pi de l'Empa terra; Uedutolo obirilla il fianco feote Del buon canallo, e la gran lancia afferra, Stretta ne l'arme, e con terribil faccia Nő fol coflui, ma il módo, e'l ciel minaccia.

"Da l'altra parte il Cavalutro ardito
Chumado l'afla fi Iristringe in fella ,
Econ gli fipromi l'orridor ferito
Lo finige contro la real dongella;
Caddero in tronch in elerbofo fito
Fiaccate l'afle in questa parte, e in quella,
E l'vito de i defirier fi di i al pondo,
Chequelde forte Eve pari dal mondo,

Cadde, seo traendo a la caduta
Orcan di sidegno carco, e di dolore,
Essa prigioni lo manda, e non riseta
Aridan, che ne vien con più servore:
Aridan, che in vigor d'ese canuta
Auanza ogni eltro d'ammo, e valore,
Di Luni era cossui Duce, che a l'hora
Esprima, hor mesta il tempo aiter e inova,
Veduvolo
Veduvolo

Vedutolo venir la donna prende:
Dale mand'un fergente wa'alta trause,
Dale mand'un fergente wa'alta trause,
E pregata lais gui ver lui fi fende,
Che di zi fero incontro nulla paue;
Steoma a'Bor, che rouinofo fetade
D'erta pendice, o tronco, o pietra grane,
Che ai juo mobil rotar vazilla ildorjo
Dela terra, zia fea coffe sael corfo,

Il colpir di costui fu di tal forza Quando percoffeli donzella ardita, Che la fece piegar da pozga ad orza, E quafi che di doglia oftir di vita; Ma il gran tronco di lei da diva feorza Gli apre col petto, enell'echa fiorita, «Morto il roner fa, onde cangia colore Il verde piandi fangunolo »more.

Morto il forte Aridan, Cefar lo flegue Per la morte di lui la mente accefe, Min ando estinato na Caudier si degue, E mancate di lui l'uii direfe: Mi fer la mberto, che l'opmopo arnefe, Chicho vestifii, enel destrier feroce Mico, al cico daz l'ornoli voce.

Più non andrà de l'altrni spoglie onuste L'incognito campion, che li vedete; Però che l'eapo dal nemico busto Gii siriperò, mandandol morro a Lete; Era cossi d'Ardea Duce robusto, E nuono condottier di genti lucte, Per prona eletto; e mel dubbiaso afronto Vie più, che nti sicura rattuo; e pronto.

Stanaintanto Mirtilla il nuono aspetto
A riquardar del drappel foribondo,
Defiando, che omai lamato osgetto
Se le ofirrific del gentil Rosmondo;
E senti polipitarifi ileo rin e peto
Di servido pensier fatto secondo,
Quando larmato Eroe de lungi vede
Con pronto andir muencie inconvo úpiede.

L'nna, e l'altraffain mille febegge, emille l'ola per l'acre, sandein tronchia di piano, Da feud fictillar faci, e famille I ferri fer tra la pollènte mano; Infiammò d'iva il petto, e le pupille L'austra donna rimirando vano Il duro incontro, e tratto il brando fuore Ucr lui faci, per emendar l'errote.

Lo giunse a mezza spada in su telmetto, Che di sorbito accius forza diucus. Noi taglio sid, ch'era buono 5 eperfetto 6 Ma batter le sp. ben dente con dente: E percoter con mento il proprio setto 5 El busto penzolar non altrimente; Che far soglia di pianza eccelsa vetta scosso, a consistente accelsa con proprieta del proprieta del proprieta del proprieta scosso, a consistente accelsa esta scosso, a consistente accelsa scosso, a consistente scosso, a consistente accelsa scosso, a consistente accelsa scosso, a consistente accelsa scosso, a consistente accelsa scos

Zamberto l'orgogiafo, che fi rede Giunto a mal porto, il crudo ferro vibra, E tla fersta accion s'inalza, e viede Attal fersta accion; rin, fitendo, clibra; Infiamma d'ira il cor, che da la fede l'ira bollente il fangue de gas fibra; E d'alpra punta a la donzella il fianco Retes, onde actiuien pullos, i bianco.

Esta steenosa, a hai s'anuerta, e'l punge Di grane punta ne la destra spalla, E in un tempod un troi la spragiunge, Che utto ne vacilla, e ne traballa; Fuol followorsi, na ferina giunge La mano auuersa, e fa sì, cò egi i folla si gran diseno, e da sicconda scosta Vien posto al piano a si un terra vosta.

Redi ismberto la caduta estrema bbigottir intit i faudier del campo, Meraniglia sueghando maltri, e tema ; E in altri vinsorzar fruido v. mpo: Rèquel consofer su, note con suprema Possimza saccia ad ogni sorza inciampo, Alcui sonran valore, a la cui possa Guerrier non sse ç abe ressier possa Guerrier non sse ç abe ressier possa Gindica alcun; see fiadel grand Ircano
Il figlio Armonte, altro che fia Mirilla,
Ed altro qualibe Caualiero firano
Fentto da Citá lontana, o villa:
Il gudzio è comun, ma il cerco è vano
Saper del vero vina minuta filla,
Che la cauta donzella efirano arnefe,
Quando la venne, e firana infigna prefe.

Era stato R. 18000
A peofar chimque fisse il saudiero,
Che sees olimque fisse il saudiero,
Che sees olimque fisse il saudiero,
Che da sun reslà vinteo ani guerriero;
Ma poi che'i guardo a grani colos porse,
Emeglio ginaicò l'aspetto altero,
Saccerdo, che "Mintilla era costei,
Chi altri tani opranon faria, che lei.
38

Tra'l dubbio, e'l certo il cor fido, ecoflunte In ampio mar d'alte delizie ondeggia, Mira l'amai oggetto l'occhio errante, Mentre ch' chro d'. Amorè arde, e lapeggia; Tal bor teme d'errar, ma de l'errante Timor fi duol, che chiaro il fol non veggia, Teme di lei, che qualche firano incontro Ron fele oppoga, e brama andarle incorro.

Sabenckesse di quei, ch vscir del vasse
Deputatia pugnar col gran campione,
Eche se bene a dietro era rimaso
Deue col propugnante bauer tenzone,
E se pria non teme d'auuer o caso,
Hordi timerne bauea giusta cagione,
Né verria, ch'attri a lui p'à umazz andasse
Ma ch'egh sege quei che in capo entraste.

Mail Ciel chel giorno banca l'invitta Diug Destinata a far cofe altere, e nuone Ed thel poffente envico invanzi arriua, E fi fon seco a ledannofe prone, Perciò che con la lancia effa arriua Nel duro situdo, elo viuerso done Precipiati bunca gl'altri compagni, Cu dianzi seco fer pochi yuddyni. Einnanzi, che Rossondo richiamato
Fulfe ala pugna dal Jamofo Augulo;
Che i guerrierietgea, più Augulo;
Entrò con la donz cllu in cumpo augulio;
Ecialchedun fun terra ruverfato;
Odala lancia; o dal brando robusto,
Al fin fopra di luc cadde la forte.
D'afric amnato contro al guerrier forte.

Sentendo il nome fuo de l'orna ofcito, Rofmondo ringrazionne i foumitroni, Ede l'obsergo el agni arme guernito Fece al fuo buon defirer fentir gli foronis Era queflo va caudlo il poli forbito Di quantitra l'efireme regioni, Che l'ago irriga, tra i guerrieri armentò Nafion volco al fibillar del venti.

L'hauca mille, e 93
L'hauca mille, e 93
L'hauca mille, e 94
Diffo a forza di furore afille,
Ter cuil la finan fuale penne Agle
Hauca da Batro a' termini di Tile z
Tims così raro don le fu cortefe
L'ardiso I roldo fauclure genileci,
Quand'ei faluollo da le man rapaci,
Nel bofco I reca de formidabil Traci.

Con questo, cui nomo sempre Rousno
Dal vago pel della macchista veste,
Resto si mosse discendendal piano
Chiuso nel armi d'aurei stor conteste;
Ocando Mirtilla i bel sembiante humano
Uidde, e conobbe il fulgorar celeste,
Che la vistera huuea Rosmondo altata
Da millaspi penser se sutestata.

Folgorana da glocch ardente face Il giouinetto, e parea che chiedefle Al fuo cocente ardor refugio, e pace, E ch'ella imoti, ele note intendesse: Mentre fentia nel petto ampia foraceo Crester con vampe può vinaci, e spesa Gli formana consissante, e la pirola Gli formana consissanto la pola.

Amor

P R I M C

Immor gli ministransi i dolci detti,
E vergogna (opia lavace etrante,
El defio et ale finamae degli effetti
Dollia fernida al (ol del fino levante:
Alfin tratta dal ben di quei diletti
Pigra effer più non vuol, ne muta amante:
E quelche, difcoprir non può col fuono,
Gridica il cenno a est prigo buono.

Con la man dianzi ministra di morte, Hor ministra d'amor fa cenno alut, Che dal conforzio de l'armate feste Parta, feguendo audace i pofii fui; Spromal defirier cio detto, e per vie torte Efce del campo, e mon fa moeto altrui, Effo la fegue, e per anguflo calle Jumqano entrambo in largae, chufa ralle

Ini giunta l'altera il capo prina
Del gràne elmetto, e gli fi moltra quale
gia finultro la bofebreccia Dusa
Ne le valli Gargofie al gran runde;
Lampeggiò il guiàrdo, e fe la verde rina
Riller di giona, e col batter de l'ale
Amor nel fen del gioninetto il forzo, gioco,

Indicon voce angelica, e fimora
Prefa bonefia baidanza, lo faluta
In fimil nice mentre ikum invoca
Il beldefio, che in fiwuma anche i famuta
Centil 21700, such en fene" un vora
Porti del penfier mio, la tua venuta
Gin nge amante, o nemica, ardi d'uniore,
O pur ver me à bellicofo ardore.

Artod a mor dift Romondo, e vegno
Amanica is e, non già crudel nemico ;
E se ben del tuo voito amante indegno
Mi reputo selta spense in cor nutrica;
Deb non vietar, che al suo homanto seno
Giunga il dessi reinto d'ardor pudeo,
e che l'unio sido amor consonne al merto
Luci premio ostenga sche gli mossivico del

Hauca la bella donna apparecchiata
L'amoroja : ijpojla, quando apparue
Ron lungi vn Caualier con vijla :rata;
Come joglion tai'bor fantajme, o Lirue :
Hauca ati fino acciri la fronte armata;
E' petto, e'l tergo a bor,cb'in: comparue,
E jedea (opra vn grand: firer learde
Di fero alpetto, eminacciofo Luarde.

Era costuidel fero Irean figliolo,
Accesso anche et de la gentil donzella,
Che geloso di lei, dal patrio suolo
Pur dianzi visi ne la campagna bella;
Poi che la vidde con l'armato stolo
Bus fielo partire armatan fella;
Anchegli errò suor de le mura vicito;
Per celato sente polo, e romito.

Uilla bbanca pur di mazi in largo prato
Pugnar col fior de' Canalier latini,
Indi partir del campo, e per celato
Sentier condus fi in quei bi-fi confini;
Ond'ei, ch'era frence, in terra nato
Sprezzator de' mortali, e de' duini,
Senza legge nudrito, e finza bomore,
Gran munifo od morte, ed i terrore.

Veduca la donzella, e'l fier guerriero Infieme razionar , firaffe unatte, E fi come erogoliofora e feuro, E fepramodo infano, eo arrogante e Così provuppe un fuon fremente, e fero Con intrepida voce, e minacciante, unità a comondo, ond è ladron, cob a idio Ladron, con coffet fin qui venire.

Quanto erameglio a te di siarecluto
Tra la sunba de' suoi negletto, e vile,
Vinendo senza amor, che amante amoto
Mosfrartt con cosses, bella, e gentile;
Replica l'altro d slos sleguo anmato,
Latro, sarci, se signi, a te simile,
Engetto guerrier, ma perche proma
Tmb farne is fernostirony rom giouna.

2 Paine

Parue vn tuono la voce, el ferro vn lampo, In turbme il gran moto, el a percofa, Sfaullò l'elmo vn Mongibel di vampo D'Armonte al fuon de la veloce [coffa ; Chi vidde mai la ne l'Erenno campo Fero Leon contro al Torel far moffa, Giudichi, che tal foffe il foribondo Guerrier, quado anuéi offi al gran Rofmödo

Con la spada, ebe bauca dal fianco trasta:
Uer la sesa gli drizza vn colpo sello,
Egli soto alo sudo il capo appasta
Sobiusado il fulminara del gran rubello:
Lassa il brando crudel, rosta, e disfatto
Ladra il empra, e gl'introma il ceruello,
Hor qui l'ura i addoppia, e con vicenda
D'vrit, e di boste vinal laggua orrenda

Mirilla, che si vede vscir di mano Si hella occasion, si trae da parte; E con sermon più de l'visto bumano Pon per placarli ogni: scienza; ed arre; Ma spande i pregh; el vagioni in vano; Che troppo fero è l'implacabii Marre; Disponsi al sin, poi che l'pregar non giona; Fareoni a spada in man più certa prona.

Ma in quel che vuol riporfi l'elmo, fente Ferrifi à tengo d'un colpo empio, e crudo, Si volge al luon quel turbine repente Dira inflammata, e vibra il ferro ignudo: E vede il fer Dragutte, che tagliente Ferro di nuono inalza, e in firano ludo Tenta, mirando lei de l'elmo prin Troncargiliè dapo, e far che più non vind-Troncargiliè dapo, e far che più non vind-

De l'estimto Aridancostui nipote Fù, che pur dianzi veciso su da lei, E perche ingiuria sal soffrir non puote, Disposto a sarglitrar gl'yltimi omei; Da lungi la segui con mille rote Di passi, sin che giunto que costei Pon per placar gli amanti ogni disegno ; Se le aunentò colmo d'ardente sdegno.

Ma fosse, ò la gran fretta, o'l troppo ardire:
Del traditor, che drizzò il coipo al collo, Pensando dal bel bullo dipartire
La tessa, e farse dur l'utimo crollo;
Sopra una ipalla la venne a serire,
Rè di quel colpo sol restò satollo,
Che raddoppiar lo volle, ma faltera
Se gli lanciò tutta orgogliose, e fera.

Sensifia d'bor Draguite yn fieddo gelo Scorrer per l'Ofa, e gir tremante al core, Quando is ferro di lei weuir dal cielo Uidde, e cader per lui contal furore : Che florquendo di motre is denfo velo, 'Sproud quant'ei più puote il corridore,' E posto ne la fuga ogni foccorfo,' Schiud il gravolpo, ei commesse al corso-

Effa di fdegno accefa, în préda a l'ira y Precipicoja autua brogla il fegue ; Ne freme la forefla ; en l'ofpira Ek, che trouar non può paci, nel tregue s' Armonta a quel rumor lelica gira ; E fe ben laticenzia non confegue , Da l'inuitro Rofmondo , fi dicioglie y e dietro da guerriera i corfo fetoglie;

Segue Rofmondo anch e la pestar e forona
Con gran fretta il destrier, di fdegno cinto,
Ma Attanto Febo il bel carro in prigiona,
Laffando d'o mbra il colle, e li prato anninto;
Sorge l'orrida notte, e di corona
Folta, d'infogni mostra il volto into,
Sparifcan le campagne, il colle, e l'bose
Sotto a l'orror caliginofo, e fosco-

### Fine del Canto primo



#### CANTO SECONDO.



IET A traca da Conde il biondo crine L'Albanunzia del

fol da l'Oriente, Scotean da l'erbe

cotean da l'erbe l'aure matutine

Le vaghe perle innanzi al fol nascente s El mormovar de l'onde cristalline « l'opre richiamana ogni vinente s Quando da grani cure oppresso, e stanco Cosir follenò desto il molle sianco.

Gli pungci li petro vua tenace cura
Mifla di micofa doglia, e di terrore
Il veder l'offinata impirefa, e dura'
Crefere di forza, d'animo, e valore s'
El veder poi da le miniche mira
Toofiogui Duce fenza bauer roffore «
Edel fuo campo il generofo feme
Igombrar dou'eghi bauka più falda speme.

Sapas, che liefolan Principe innitre Seguace già de Casilina , banca Fasto in Nonergiac in Gosia also fregiste; E che ainto, etcfor di la traca : F che qui la cist d'onda, e di visto Copiofa per moli'anui fi tenca , E che l'indigio era dannofo, e incerto; El precipio del fio campo cerso.

Si che per day prouedimento a tanti Minacciofi perigli, e firant errori y E trouar modo di frenar gle tryanti y E del fuo campet var liti, e rumori y Chiamò nel gran Teatro a sié dauanti I faggi Duct, e Cavalier migliori y Quelli, che di canuta, e flabil menté Evan fosfegio, e visa e faltra gente.

Era questo vitteero, che gia fatto
11 Jouran Ducchouca con bellanoro,
12 Jouran Ducchouca con bellanoro,
13 Jouran Ducchouca con vitratio
Era di quell'impresa ogni decoro s
Di.Circo in guisa, in vagovorin contratto
4 cielo aperto, one tutti coloro,
Chierano ognur su l'aurro seggio assiso
Poscano vdirsi, e riguardarsi in vio

Di Pario marmo l'edifizio egregio (on bell'architettura era formato, E (opra archi, e colonne di gran pregio, (on proportion legiadra fibricato; Fatto a (figiorati, e vago fregio Era destro girandei nogni lato, In cui per firade cortuofe intono Poggana egunno al fuo fedile adorno.

In questo luogo i generost Eroi
S'adunar tuti i Eggi lor canaerst,
Oue Celar mirando intorno d' suo;
Così prima pariò con grati vessi:
Principi eletti d' sommi gradi; e voi
Domatori d'Egizi, a rabi, e Perss,
Vioi, the Imondo vinceste, e con sereno
Lampo, a Corgostio suo ponesse il reca-

S'io ben raccolgo le discordie interne Nate ne l'espagnar di queste mura. El vecche faithe, el en moderne, Che attitu d'apportò è l'impia conginra; Le cicche imidie, el e quercel interne, L'impresa fatta oltr'al douer matura. Temo, che sole ale Romane genti Ogni nostro operare al pri dutenti.

Quanto sofferso babbiam di scherno, e danno Tra disagi, e tra morti oma i vedete, 30 oper domare vn bab bavo Tiranno, Che d'un fral muro ogutbor si sa parete: E quante ror n'apporti, e quanto assignano Questa sola Cista, che unnanzi banete, Mered di mala nudrist dispareri, Che germinanzi son tra septialieri.

Sapete quanti Eroi privid ivita
San rimafi mercè di quefla pefle,
Equanti ban fatto, e fan da noi partita
Spinit da caufe infecite, e inonefle;
E quaria immenta turba ba mifeme Vnita
Tratta da' monti incogniti, e forefle
L'anner fo Fiefalan d'Ircan figliolo
Consa qual fe ne vien repente a volo.

Eche col nostro indugio a lui s'aggiunge Comodo tempo, sicurezza, e speme, Che se mentr'est si fud at ampo lunge, Unicere vn sol mon poter tenti insteme, Che sa pos secon quel si recongiunge, Ele forzedi noi per molti sceme, Hauren danno, e vergogna, e sosse si sine Del nostro vaneggiar morti, e rune.

Hor per dar fine a' licenziati petti,
Che osan finggir l'incommecuta impresa,
E dall alme igombrar git accessi esticii;
E far l'Otte restar da slegno illeja;
Indivotar ver gil inemicitetti
L'armi, pria che s'aggiunga a lor difesa,
E sacilitar l'oprà ci satica
Inbenssizo ognun suo parer dica.

Tacque ciò detto e chino, e reuerente l gran Duc bouno con fronte altera » Alb.r s'ndira la risolta gene Gran bub glo alternar d'aura guerriera; Andi rolger d'aguns glecchi; e tam ente Al gran Guifcardo, madel detta febiera, Quofi eccennando di voler, che lui Spregbine detti fuor gli effetti altrut.

Eraqueflo on guerrier nato, ecrefeino Trale ciuil difeordie, el meto efterno ,
Del Roman fallo, di natura arguto ,
Di gran forze, gras fennos, gran gouerno ,
A cui rao ficiado ni leva cantio
Di viril maejid furgea fuperno .
Evi finrana on vigorofo ardire ,
Atto a finorzare, atto a riccider Eire .

Egli a fun noglia il penfier voluce, e gira,
Di chi Tafotto, e fiche i fenfi, e lega,
L'iloquenza di lui tal forza fipra
Nel cor, che i un defio con l aitro adgun;
la pafinen travoquilu, e i volvet stra
D'egnano, o guerra indica, o pace, o tregna,
Tutto è un pater di iui, fi pi onel core
De l'afchante il fuo dium fermore.

Fatte

Patte cófini le vinerenzie, e i fegni Connenceni si si el concistoro; A rapre cominció l'alme, e gl'ingegni Da' p. tti altriu con queflo fino canoro: Supreme troi, che le Pountie, e e i Regni De' magazaimi cor pompa, e decoro Pareoute di petti, e vn fol peuficro Di tutti a foggiogar bell-un impero.

I (d), che a quefi imprefi honore, e gloria
Ne spinse, e non folkia d'acquisti frali,
Sol per poi triossar d'ona vittoria,
Forciultant homo in darno sosso colletti
Vi stia fisso nel sen con la memoria
Di scaciar dal penser di vita i strali,
Suegli sona virtà rele, e vera
la voi, rara virtà, che a sensi impera.

L'undecime anno già s' aggira, e uolue,
Che fi cusfer à affedio quest; porte;
Rel qualtempo d. noi quart offia; polue
Son diuenuti catro al gran fen di morte;
Cafeua feisa, che s'ach turba; e folse
Ul regno buman con variabil forte;
Ch' bora ergendone al fammo hor util, o baff;
R'ba fatts por unicitori, bor uniti, etafsi.

El tutto aumenuto é, perche concordi Tenute nou habbiam le menti, e i cuor i, Mai nu n diumio di penfier difordi Sommerfi hibbiami ogn bor glofili rigori; Deb piaccus al cule, toko om si clama i uccer Ad un bel fin fugando i ciecho ervori, (di E con bi lundo d'union fleghi Il cor, ne a firan defio ziamai s'impieghi.

Quell'unione, ahi con nol si reprime
De potentati altru, le firze, el armi,
Per cut libunaao ardir fe'n na fublime
A fommu gradi, e firzez abronzi, e marmi;
Per lei rubello agui utta o poprime,
Ba ogni Regno anuien, che fi difarmi,
Santijama un ono, che li berade
Purta acaifaus, che per difeordia cade,

Questa frena il furor, questa difrugge Linguife noglie di proternia ornate, Questa doma il Tranni, e Scettri adugge, Rompe eferciti inuitti, e febrere armate; Dal belcorfo dilei trepido fugge L'bumano ardirei a porti orbe, e gelate, Per lei guistizia, e fedeli il Donora, L'empio inferno si sprezza el Ciel s'adora.

Couquells uincerems, io ni afticaro, L'armi, el valor de le contrarie posse, Abbetterem de l'inimico muro Glargun eccels, ele muraglie grosse; Eduarde non sa ben che sicuro, Che resista al furor de le percosse, Nel trauc, merlo, o pietra, an or che greue Uer nois verrà, che l'opmo bonor ci leue.

Questa sard cagion, che un sì noinfo 
spettacol ne trarren dauanti a glocchi , 
Per cui materia spessa di quolos 
Unigo babbiam dato, che la liugua scocchi 
s l'eterno nemico imperioso 
Ha preso ardir di preparar gli stocchi , 
Vedendo, ch'una impresa aucor che unia 
Ressista di anostra si presento dille.

Quante ribellioni, e quanti danni Alla nostra felice donarcha, Da quello nasiceane ost far degli anni Per tant'altrui il vota codardia; Dunque ostlaccio omu di finti inquani Faccianti lutti, e per la retta uia Seguiam virtà concordemente, e uegna Retta muion fotto felice insegua.

Ma per troncare inclenos artigli Dirunda, er iperca el comun d'anno, Dies in prier de treite bishgli La gran Cittade a succo, e saccomuno a Co questa condizion, che bi più pesti Tesor da lei per emendare il danno, Più a adopri in suo prò per pos sondara Nova marage maggioti a noi prà care.

044118

Fondist vna Città, the sin al Roma
Nel volger d'ognètei sompogna eterna,
Dacui per sempre abeliata, t doma
Di Eiscli sin ala maessi à superna,
E done in Arno la siperba chioma
Bagna il diugnone, e nel sino sens interna
Le prime sondamenta, e i prime seggi.
Surghin per quel, sh' ha più trousse, e preggi

Così forfe aunerrà, che'l campo errante Savit fauda mente, e frem il piede, Più pronto dunenndo, e più zelante, E t'flabil penfier conferui in fede: Tacque ciò detto, el vulgo mormorante Gradi ie note, ein el la propria fede Lieto s'afiffe, mentre alto bisbiglio Yinto il partito, l'approud cel englio.

Questo prefisso, oguna promette, e gjara Nel sacrositoro u' son letegi; e i riti; o Che sinche in poter suo lopposte mura Non sten gia mai, passar al liti, Fatta tra sommi eroi simul congiura; Coldi cornar donde s'eran partiti; Cesar fra tanto da tromba sonora Fa impor la mostra a la Eguente aurora.

Tutto il refio del giorno in fefta, e gioca Fu da i guervier poffato in largo campo; Ma poi chel folca la forella loco Diede, portando in airra parte il vampo: Cho fotto à padiglion, chi prefio al foco Chiufe gl'occhi afpettando il novo lampo; Pafciuti prima i fuoi digiuni, e spenta L'anuda jete, chel defir conienta.

Con rutilante aspeto il nuovo sole
Tracan da l'onde i matutini raggi ;
Risugliando l'erbette e, ele riole;
Gli augelli, i riu, ei dilettos maggi;
Quando a ritor la già deposta mole
Innitanen de l'arme i gran messagi
Col rauco suon di matutuna tromba;
Per cui l'art, la terra, e'i ciel rimbomba.

Tofoche'l fuon dibellici firuments
Scorfe intonando altru l'orective, ei cort,
Sorfer le tube inuitse de le genti,
Risuegliando entro al fengli r fati ardori;
E fuentolando a lo firura de' venti,
Si firegar mille infegue in più colori,
Sotto a le queli ogni guerriero armato
Comparue, vicoprendo il colle, el prate.

Stana il gran Duccin eminente feggio , Da cui feorger potce l'armate fibiere , Quando di pompa onulla e chiaro preggio Glietrufchi vfer fotto le lor bandiere ; Questi con guida di guerriero egreggio Bandon Siena, Perugia, e Arezzo altere, Saturnia, Chiufi, Rofelle e Cortona , Città degen in ques tempi di corona ;

S'accinfero ancor pronti al degno acquifto
Di nobil madre i generofi figli,
Primi in Etruria a riconoficer Christo,
E d'Inferno schinar gl'orridi artigli:
Roma il gran-Pièreo anigo-monbamea vifto
Quando ei fuelò di 'Dio gl'alticonfigli
A let, che Lucca è detta in virtà vara,
E m dolce libertà lucida, echara.

Tutti raccolti fur da i pian freondi; Che la Chiana, (Dombone e i Serebro lana, Edidoue il Vollena i cupi fondi Di lui col pondo di tant'acque aggrana; Cente vip a do opre eccelle, a vincer mondi D'animo inutto, e un magact, e braua, A le delezie viata, al ferro, e doue Lachiami, a far di e a marbii proue,

Con questi, quei, che le seconde selue Nutrono, vien del vago Monte Armita, Huomin robusti, vis a cacciar le Belue, Eme nar dura, e s'atteoja vita: Non è di lor chi più s'attero s'inseine Ne le guerriere insside, en l'ardita Aplitzia, di cui gl'ordini, e le frodi Appreser tutte i magisteri, e i modi. A par di lo venian quei, ele l'Irreno (on l'oadojo fuo fen mutrifee, e bagna, Gente ricea di biade, a cun l'ameno sito munifra, ela nobil campagna; Questia nutri ael fuo fecondo (eno Anfedonia Cistà, che un mar fi flagna, E con riparo di perpetua fiponda.

Da se lontana iten l'inabil onda.

Son quattromila i Čanalier, fon mille
I Fanti, armati di corazza, e d'elmo,
Quel che [cora è di lor, da monti, e ville
L'accolfe ei steffo, è l'Aretmo Anfeimo,
Huomo che na causta et à lampi, e faulte
Fulmina di virtà, feco è Guglichmo
Gran Configliere, macchinator d'aguati,
E di publica affalài, e di celati.

Paffar fecondi quei, obe al Tebro intorno Roma must era le campagne apriche, Roma vfata a pegiar giaco, e foggiorno Tra gli acquifit del mendo, e le faische: Genet rates, de cui perpeteo formo Hebbero i Regui, e le Trouncie antiche, Mentre fuppojto con terribil crollo Teunero al giogo fuo fommeffoit collo.

Quefli d'arme finifina, e d'imoglia L'dorni militar fotto Arfimano Trimo Duce ditor morto n'battaglia Sotto il flagel del fivror Fitfelano; Hor gli guida Etimarte, echi più vaglia Di lui non band Duce, o Capitano, Il campo tutto, tranne fol Rofimono, Il campo tutto, tranne fol Rofimo Augustio di

Son di numero vgual co i Tofchi alteri,
Maz d'armi, e di costumi disferenti
Son d'imutta virtà mati a gl'imperi,
A debellar Prouncie, a domar genti;
Escano a parcon lor nuoui guerrieri
Usa gli acquisti, a varie imprese intenti,
Questi i ra Garigliano, e destis alloggia
L'ameno si toou ul'mar s'enste, e poggia.

Laffar costor l'aprièbe piaggie, e monti Di Gaeta, Misen, Sessa, sessa pia se E doue Liri, e Samo ban larghi fonti, El Glanio inouda il paludos piano: E Capua, e Cuma in cui con destr pronsi Passò con la Sibilla il gran Troiano A cicchi Regni del prosondo Inferno Scotto dal fato, e da l'amor paterno.

Di Palermo, di Naia e d'Agrigento o Di Gela antica, e de l'antica Imera Gente venia congiunta, a cui per cento Provincie, accolta bauca gente guerriera Armi contelle in vn d'oro, e d'argento Portana indoso la superba schiera, «Assa la corso d'agrere carrenti Nati nel corso à garreggiar coi venti.

Laterza fquadra il Mauritano Arbante Guida, raccolta da l'alpine ville. Tra l'eccello, Appenino, el mar fonante, Che imbocca nel Tirren l'onde tranquille; Ardita negli fallati, e tollarante, Sacgliata al fuon de le guerriere fquille; A cui per grane incontro vinqua timore Non fi fueglia nel cor colmo d'ardore.

Cinquecento guerrier son quei, che in sella Pengon, trecento spoi la turba a piedi, Tutti pronti accerar gioria nouclla, E sarsi di virtà pregiati eredi; Sargon poi contro, a la citta rubella Nione falanzi, in cui conosci, e vedi Generojo desso donore, e zelo Deternia capusti, cui permette il cieso.

Quefi tral Arno, e le tranquille fronde De l'Adviatico mar Eelfina manda, « E Rauenna, e Ferrara, e chi da l'onde Cinta è dal Pò ver le finitiva banda: Auerardo gli gunda, homo che di fronde Più volte il crive orno fregio, e ghirlanda Dele Mufe conforte, e di Belloma Degno di fettro y e diveal cerona. Tremila son col numerato stuolo
De fanti a piè, cui san quass pareggio,
Per cui s'acciampeggia, e trema il juolo
De l'ampia terra ne l'immobil seggio;
Dopo questi s'en vien di verso il polo
Schieranoulia, cui simil non veggio,
Di sonza d'arme, e di vunaccardire,
V' par che d'arte ogni sua sorza spire.

Questatra i paludos, e fertil campi L'Eridano real bagna, e conserva E Mannova, e Verona france, e i lampi Gli minstrano e biade, e fonti, & erna, Perle, e tespor hinegia, e i stari vampi, Per cul'arte di Febo, e di stinerua Apprédagn'alma, e lieta al ben s'accinga Là wea glorsa immortale i loo slussa.

Retti (Ion da Man fredi; huom, che a la plebe Diè legge vn tempo, indi gli vifici otteme, Per cui traffe da campi, e da le glebe Squadra imortal, che a quell'imprefa vène; Net tra quei d'Argo mai, ne quei di Tebe Fà, che meglio di lor lancia, o bipenne, Maneggiaffe girando a mezzo il corfo A voglia fina d'un corridore il morfo.

Trecento fon que 1,00 i defirier neloci
Porton guerniti d'arme, e di coraggio,
Sono altrettati l'antacein freci
Fíciti appar col mattutino raggio;
Dietro a cofior da più remote foci
Pengon gentia portare al campo omaggio,
Questi I Tanaro manda, e l'eolte aprico,
Pfiede d'Alefjandrial nome antico.

Mischiati son con questi quei, che bagna Como, Tesin, Faro, Druenza, Isera El Serio andoso, che nel Pò si slagna Correndo seco al mar con fronte altera s Questi mel sen di più serut campagna Bulan probluste, a cui preziata scherra, Bergamo agrifica electo in mar nas spessi Corsica incontrò, che nel sen gliondeggia. Capo di loro è il Topulonio Arnaldo
Di Topulonia albor nouel Signore,
Inarme esperto, e neta guerra saldo,
Di gran senno, gran forza, gran valore;
Seco accosse. Ardane, e Simbaldo,
Ruieri, e Cosmo a lus fratel minore,
Dacus saulle di valor non meno
Uscian da gl'occhi, che vigor dal seno.

Doppo gli Esperi Eroi, setto a l'insegna Di Rubicou possaro i begli inuitti Fluomin feri, e robusti, che per degna Lode sur sempre a la mitizia servitti; Quessi di doue imperioso regna Il Ren, sacendo al mar lontan iragitti, Fino a Garona bon escessi escue strido.

Dne mila son, sono altrettanti quelli, Chel Callico terren ministra, & arma » Usiti da Callico terren ministra, & arma » Usiti da Calle y l'elle « falleli » Cus più chel serva ammo inmitto el arma : Lassa con estampi pacifica hedi: Out d'acque hor si gonsia » hor si disarma, 1 superbo Rodan, Senna, e Drucnza « Con gl'attrob do ma dai mar vitual semenza.

Segue la gente poi de altera alberga
Tra Garona, il mar d'Anglia, e l'Oceano,
E doue il Primo e Immenie e tra e
Erge sprezzando il paludos piano;
Son due mila guerrier, che s'ectro-e verga
Dato ban di loro d'Aquarrese Arbano,
Huom, che in canuta età ne l'armi esperie

Hor se ne vien de la milizia il fiore
Sotto a la scorra del Roman Rosmondo,
Prils di questa del pregio, e di valore
Schiera non bebbe, e non conobbe il mondo;
A cui da che gli vici del campo suore
Regge Dinante l'homorato pondo
Di sui fratello, one natura, ed arte
Scolpiro a gara in va supido, e Marte.
Dugento

Differno

Dugento sen, sur gid trecento prima, Che l'empia Inualia gl'infettasse l'alme, E gli rodosse il tor con fredda lima, Torcendo ognun da l'homorate salme: Gente ardius, e seveco chre cogni silma Nata a gliacquisti di samose palme, Schran solgori in guerra, ban vista, e moso D'infausta morte, e suom di terremoto,

D'Aquilea, di Sauona, e di Tiferno, Di Sutri antica, d'Alba, e di Calcide, Di Falifca, e d'Ardea la fluol Juperno Accolto, e fectto fiu da genti fide s Taccia l'antico fecto, e l'moderno, E chilodò Giafone, e'l Greco Alcide, Turren de foren mula appo coftoro.

In questa guifa le feroci genti
Si dimoftraro al forman Duce armati;
Ré tante frondi mai glorridi venti
Ecoffer da monti al fuo rigor gestati
Ré pame filhe d'acque ampi, torrenti
Verfar feefi da lor tra colli; e prati
Quante fur queste, a cui fotto a le piante
Trema la terra immota, e fonda e trante.

Uille il Duce Roman limitite torme, Sotto sibella forma a lui mosti rarfe, Giubilò di lettrita a quel conforme, Che m Grecia cinto di tant'armi apparfe; E s'ruqua dilegnò di fermar torme Xe la Città nemica, bor n'arfe, bor valle, dill'anni pargii ogn'bor volges la fronte Al maro opposto, e tesfer morti, ed onte.

Ma il non veder tornato a la fue feciera
L'inustre Eroe nesuo, e vigor del campo,
Quel che dianzi parti con la guerriera,
Che di Fiefole vici menando vampo;
Frena del fio defio la voglia attera,
E fa nosiofo al gran dilegno inciampo,
che fenza il braccio del garzos fourano
3 tima la sforzo altrus fallace, e vamo.

Onde per far di tal mancanza emenda, E ricondur i Eroe bramato a l'oste, Ea sì, che'l gran Brimarte il camin préda, Cercandolo per vallis, e felue afeosse: Ma con frequenza tal, che al campo il réda Pria che alla gran Città la gente accosse, Quel no indusia, e prenda arme, e desfro, El camin segna, ond'ei parti primiero.

Intento il Re de l'Affediate mura
Vistel diggno, l'apparecchio, e i moti
sente nel dubbio cor mortal paura
De congiunti vicini, e de' remoti;
Teme de la gran donna a cui la cuva
Diede d'afeir di la tra' campi ignoti,
Teme da la gran donna a fica la di la cuva
Diede d'afeir di la tra' campi ignoti,
Teme di si, che furza lei fi troua,
E fenza i figli a far l'attima proua,

Teduto bauca da le merlate cime ogni moto di quella, egni fuccesso Il giorno ananti; e quanto essa si fibilime e en extistata di marzial progresso; Sapea che Armonte sivo da lerta ilme Partiera sceso a la gran donna appresso e e col gran Regmondo aspra contes Da non la torra gioco bauca già presa.

Sapea com'ella dictro al fier nemico
A tutto corfo banca mosso il canallo,
E che per calle, o per finciero oblico
Seguitato l'banca lonten dal valto;
E come ardenti, el Puno, el clatro amico
Di lei, fenza curar duro internallo,
Scorti da roninosa, e cieca guida,
Seguitata l'bancan per Firada insida,

Tanto in parte reduto, e in parte detto Glera stato da quei, che ricir con ella, Che e'eron gui fotto a l'amno estito Tratti colà de la Città rubella; E condotti cattini entro al rifiretto I prigionier, ch'effalenò di fella, Attendendo anfioi il fino ritorno Se non la fera 3 almeno al 137 del giorno.

a Cru

Mand quel pofeia, nê quell'altro ancora Veggiou reur, che gli apports feranza, onde fadeno, edolore ronge, e diuora il cor dei Rê ne la runchufa ŝianza; Hera il fospetto l'ange, bor l'anuslora Ferocità di cor, che un lui s'assanza, L'aue, e fera un vn punto, e un dubbu alance. Libra fjeme, e timor con messe guanco.

Come legno tal bor , the presso assessing the continuous continuou

In questo grame liato il grande Ircano, Pur fi conforta, fe ben tat bor langue, El muro inaliza, empiendo il voto, el vano, El vulgo inesta a le ferite, e al fangue; Sembra bor Leon [heperbo, bor orfo infiano, Hor Tigre, ef- bor di Libia orribil angue, Sgrida, e conforta i fino, minaccia, e prega, Ei vanti andati, e le promeffe [piega.

Ma non per questo il bnon Latin s'arresta Di preparar le macchine, e gla armari, Se beur vimi agin nemica testa Drizzare incontro a lui sebermi, e ripari, Le catapules, e le traunete appresta, Dandone il nobil pondo a' spoi più cari, Incarra gi'arteti, acconcio, e scote De le gran Torri le volubi rote.

Fiefole antica in vn bel monte fiede
D'altezza affai fablime, a cui d'intorno
Pende vn gran precipizio, one fi vede
Erger l'eccelfe chiome al faggio al orno;
Fin vago colle indi s'inatza, o riede
Verfo colà done a lei fpunta il giorno;
D'vyande altezza, onde d'a liesi moni
Seendon junhuifi, in lei tranqualli fonk.

Dal canto onde Aquilon furgendo firira Tra chinje rupi il beil Mugnone ondeggia, Che mormorando l'erto culle aggira Portundo vita a l'affetata greggia: Ouca abel fundi bofcheretas lira Danzanle Ninfe ogalbor tra verde feggia, Uan l'alme Mufe a corre i lor tefori, Tra feliuse prati, e i fontu de gli allori-

Di triplicate mura intornacinta
La potente Città fi trona in cui
Surge ampia puazza d'alte moli anninta;
Quafi teatro in mezo a' cerchi fini;
Pala Rocca fortifima, e difinta
Per breue spazio da' palazzi altrui;
Nel più jubitme grado, one ampia loggia
Il Rèriceue, e la gran corte anliogua.

Questa di baluarati, e di trincere
Coronata, e di merli altera forge,
Spettacalo di macchime, e di febiere,
Darme, o d'ammini, one il valor fi feorge,
Non ba luogo di lei, ch' d'ire altere
Ceda, ne debol parte vi riforge
In cui pofia il memico fa vivis intento
Applicar fraude, o bellico firumento.

Ini son per nutrita audii, e fanti Bidde, purssime onde, e paglie, e grani, Già riccite da que moti ann auanti Per far del sier nemico i pensir vani, Sonui mulini a cui gl'. abit ivolanti Gonsan le vele, e con ordeni sirani Tritan girando il natural sirumento con graus mois, fanno gir homo tentita.

No può de parce alcuna il Roman Duce Fuor che dat colle opposto, darli assato, lui dunque ogni macchina conduce, E la sforzo del campo tira a l'alto, Che vuol con-R.; sunnoto in lui s'adduce Far col rischie comuni l'Ilima appatto, Perche con ogni sorza il muro opposto, O rompere, o movirus est ba disposto. Hor mentre con fpianate apprefia i calli, E gli argini rifpinge ver lemura, & fa tra le rotture, e glinterualli Tirar piante, afpre felci, e terra dura; E fanti accomodar, Duci, e caualli, Arcieri, ed armi con mirabil cura, Tuttodi polue afperfo va messo giunge, Che con trisse nouelle il cor le punge,

Egli auuijo portò, che il gran nemico Del Fiejolano & maggor figliuolo, Venia repente per fentier oblico Fam. fo condottier d'auuerfo fluolo; E che di Roma, e de l'Imperio antico Nemica turba tratta hauea dal polo, fon cui lungo il Dambio era gui forto Da vigilanti, e caure guide forto.

Narrò, che di Nouergia Huomini, ed armi Di Gota, e di Filandia accolti hauea, e 6 che fin lad agli vitimi Biarmi Turba feroce dietro a fetracas Turbe 5 che a firmo fuon d'infernal carmi Monea fin pofia ogni etempesia rea, Orribil ne l'afpetto, empia, e befisale Di cor ferigno, ogn'hor dedito at male.

A cun à força di guerrieri armati;
Rèdiumo di nembi, o di tempefle,
Rèdire mortal d'afosi aguati
Rafice può maische l'hoo grà corfo arreflet.
Confumanco la paffar torrentis, e prati;
Axdon ce i fuochi lor felue, e foreste;
Rècofa v'e, che al fuo furor refista,
Chogni tor teme a si terribil vista.

A cost firano auujo il capitano
Turbofsi alquanto, e girò intorno i guardi
Toi nel algetto del drappel Romano,
Saldi gla fifife, e fembrar lance, e dardi,
barda, che al ferro richiamar la mano,
E gli animi, el valto de' più gagliardi,
Ciofeun brama litigio, e non pauenta,
Re per veder perglioi lpafo allenta,

Grida, freme la turba, arme, arme, e moue Cit affetti, el cor, ma gli pon fremo il piede. Brama, e infiamma a le bramofe prone, Retrona luogo, guerra annizia, e chiede Puol correre a le mura ardia, e doue Lo straniero nemico armate viede, Facendo in vn, de l'uno, e l'altro strage Con frea mostra di tremenda immage.

Rumoreggiail gras campo, e i condottieri Di lui gridan hafmando il nuono indugio, Sottolopra canalli, armi, e guerrieri Pan defiando far mortal pertugio; Spingon Cefare a guerra i configiteri Pria che giunga al Tiranno altro refugio, Ondegli l'ordinanze apprella, e gira Perfo la gran Citta e (l'occhi, e la mira.

Fa del possente esercito, ch'ei guida Tripartite falange, e in ogni torma Pon cauto vn Capitano in cui consida De l'ampie sch'ere ordinator, la sorna; Doppa in diparte il venuniero annida, E di quanto dee sarvanez cent Poi le conside de darvanez (cent Sceglie, e dessina a bellus sirumenti.

Eya gid il sol trafcorfo al mar d'Aslante, gla notte i fiso manto ritoglica. E feintillando a par nel fiso lenante Ogni kucida flella riforgea: Quando Clife Latin drizgole piante Verfo il muro vicin, che ınuanzı hauca Col fi linui oli Torri, e di Caftella Serrando i pafii in quella parte, e in quella.

Posta al suo luogo ogni munita Torre, Acconci i putchi, e gli arieti duri, Edrzzati girodigm uue comporre Possinte scale, ectroordatsi muri, Fada' melgagi alle gran turbe imporre, Che per sin cibe la notie il mondo oscuri, Ciascum sotto l'insegna al dessinato Luogo, segno si siliano con l'arne a lato.

Che

#### CANTO

Che vuol rott ogn indugio al giorno chiaro Mouere il campo a far leftrema proua, Indi ad esso fondar nuouo riparo Per sicurarsi d'ogn insidia nuoua,

Fuggi la notte, econ bel raggio a paro Sorfe il gran Duce, ecòraggiofo a proua, Corfe al muro nemico, e fero affalto S'incominciò da infanguinar lo fmalto.

## Fine del Canto Secondo.



# ARGOMENTO ARGOMENTO

Mirtilla inferocita, afora vendetta

Detritual myreotica, appra venacita

Ba de l'oltraggio, e in rituar yn fiume troua,

Donna, che messa il suo morire aspecta,

Colpa d'Amor, da cun saper le giousa;

Lacrimoso successos at safeetta

Vatico il tutto, a persylioso proua,

Libera dal suror d'empio Tiranno

Clorindo, e colta è in yn magico mganno.

CANTO TERZO.



IRTILL Ain santo al Ciel notturno, e fofco;

Lungi da l'Oste il fier nemico fegue, Nèval per ar-

restaria incolto bosco,

N è da lei ricercar paci , nè tregue : Fugge il mifer Draguite il mortal tofco Del furor d'essa, e perche si dilegue (po Sprona in fresta il destrer, che per suo ficam Fido adiutor, non cura morte , ò inciampo,

Come talbor la ne l'Escinia felva Segue la Tigre Caprio fuello, o Damma, Che quante più da lei metho i infelua, Tani esfa at ratio fuo sugger i insiamma; Al sia l'aggiunge inferocita belva Dilaniamdal coi denti a dramma, a dramma Tal Dragutte sembrà, tal sembra lei Di lai nemica, e de suo oddi rei. Tra sconcerete rupi in chiuso calle
Al sin lo giunse dapo lunga strada,
Doue pe i sanchi e per curue spalle
Glimmerse cento volte, e più la spada;
Stillò di sangue il corpo, e ne la valle
Corse, bagnando l'erbe, e la rugiada,
Cadde il messim tutto trassisto, e talma
Fugg), lassando la sua fragil salma.

Sogata liva, emtepulito il fangue, Che gli bolli nel cor , la gran donzella Fifto il nemico fopra l'erba elangue Rimife il ferro, e racconciofi in fella; E per torna doue rifiretta langue Dal Roman Duce la Città ribella, E done il gran Rofmondo, e' i fero Armöte Dianzi laffati bauca, veitò la fronte.

Ma l'orror de la notte, e del fentiero Il torto annoigimento, e i lungin giri, Turban de la difegno il moto altero. E s'oppongon contrari d' fuoi defiriz Errò fin che la notte il manto nero Tenne, ingonbrando dici d'afport fospiri, Accusando fonente il fuo furore.

Ch'habbia nel bel pensier percosso amore. Lo rdeena.

Lo sidegno abime dicea dal vago oggetto
M'ha tolta, che m'erget tra gioco, e rifo, g
E col chiaro del fuo lucatte aspetto
Ogavaspro duol rendea da me diusso;
Theb perche sidegno in me più che diletto
Pacit tormi dat sol del vago viso,
Se quel vipo splendor, che sorge in lui
Etal, che può smorzar gli sidegni altrui.

se le prefenta in questo il gran periglio In cui l'amato ben lassato banea Per la pugna cridel che comro il siglio, Del l'essoluto Re par dianzi ardea; Sala forza d'a-tmonte, e lo scompiglio, Chede lor bei disegni fatto banca, Sai moti della sorte, e quanto vani sieno i disegni e gl'ardmenti bumani.

E st ben så, che'l son Rosmondo ètale, Che al suo valore ogni valor soggiace, Non per questo il simon namoo sassale, Re questasi cor, che «Amor temer la sace, chi punto ba il sen da lamoros sirvale Scusa non cape mai, brache verace, Non ba chi (acci, m) tu nonsa cura Estero alcun, che "Amor non ha missira.

Per questo più s'affingee, e si tormenta La bella donna, e tutta notte sprona, E' s segno sentire di trouar tenta Poi tutta in preda al caso s'abbandona; Ne' mai slanca si possa, o s'addermenta, Ne' a l'amato destrier, ne' a sè perdona, Trauer's boschie; e solitarie valla, Ne la pon ritener deserti calli.

Cerua e fimile a lei, che fonte, o siagno Cerchi offetata un valle adusta, ò in monte, Là ve fiume non fia fonte, o rigagno Da finovzar dolce le fue voglie pronte; Erra gemedo, e col fue rauco lagno Ingombra il bofco ergédo al ciel la fronte, Antro, o speco non è, non è cauerna Oue non rigoli la fue voglia interna.

1 Aurora intanto i nugiado fi albori
Sparir facca portando il nuouo giorno,
E la fichier ammestal de "agbi fiori,
licolic, e'i prato fea di pompe adorno;
Sorgeano a carolar Ninfe, e Pafori,
E feopriante lor cime il faggio, e'l'orno,
Albor che fiolita da notturni ingami
Fèla grandomatregua con g'affamit.

Si vidde a lo spuntar del nuono lume
Ampie campagne, e vaghi bolchi auante,
Ein viua si truod e'm raga, sume,
Che almar correa superbose mormovante,
Ladone Ninsa, o boschereccio nume
Non si songena a shor tra l'onda errante,
Ala solutari «Sugelli», dure, e sirene
Varmonia dolte bauean le vine piene.

Quiui a l'ombra tronò a' vn verde Ontano
Domna nel volto, e ne gli affetti mefla;
Che a la guancia tena l'eluvrnea mano
Sopra la qual segges la bionda tella;
Era di vago affetto, font biumano,
Cinta di ricca; e preziofa vesta,
E quassi Aurora che bel prato imperle
Trata da glu cchi regiodo ferrie.

Piangea così dirottemente, e tanto
Ferfaua humor nel delicato feno,
Eveno ne versò tanto in riux al Zanto
La melli: Ecuba al ciel fofco, e fereno:
Giunta la gran guerriera ad effa a canto,
La falutò feiolto a la lingua il freno,
E col foaue fuon del derti poi
Le chiefe la cagno de fipanti fuoi.

Esi inalzando da la terra i lumi Al cortes pardar così rispose, Gentil guerrier, perlè i oda gli occhi fi uni Versi nel sen di quesse riuc ombrose, Non s'ammirar; che barbaro cossume Fale mie guance meste, e rugiadose, E sorte miqua, e rea, d'Amor nemica Fa che'l mio piato oga bor la terra implica.

E se non

I fe non l'aggrauasse l'ascoltarmi
Cajo valressi degno di pietade,
Cajo da far sillura di pianto i marmi,
Il inserno ignombra di crudeltade;
Replica laltra a leis, che puot tu s'armi
Grazi i maggior, che cin quess'errade,
One s'marrito sonotarmi cosa
Conforme al desir mio messa, e dogliosa.

Diffe, e frend il destrier, porgendo al volto La belissima destra, e intenta valilà, Bfa in bel velo bauendo prima accolto Il molte pianto, ch'entro al fen gli stilla; Così prese da arrar; signo che volto Set per valr la forte en pia d'a-fruilla, Ele corse fortune, e i langhi puanti, Che a quanti ruquane sur passaroninanti.

Jiglia fui d'Arigeo Principe faggio
D'un bel caflel, che in riua a l'Arthoi fiede
Poco lungi di qui verfo il bel raggio,
Che in Oriente rafleggiar fi unde:
Erode l'etd mia nel vago Maggio
Quando Amor pofe in mé fua regia fede,
Ed'un gentil Guerrier che in corte bauea
Doppo lungo contrafon fe rea.

Ida nos widde mai, Pafo, e Ceffo
Più bel di questo che l'mio pensiercole,
Hauca Marte ne membri, amor nel viso,
Vener nel petro, ene beglocchi il Sole:
Per questo ald mio seno il cor diusso
Mai sempre sia, ne mene dosse ò duole
Ie ben sia poi con infelice sine
Ogni nostro spera morri, e rouine.

Questo gentil Garzon d'andar conforme Tenne con d'andar muo congiunto il petto, Rel per mirar beltat ra varie forme Fuor del mio volto, mai prese ditetto; Crebbel l'andor che in petto altier non dor-E si se scala d puì sicur oggetto (me Rudrendone ne i cor serviente s'ace Quida insiste di pensier tenace. Sentita ardermi tutta fei difegno Di confenfo de miei torlo per fpofo; E con esfo comun l'hauere, el Regno Par conla vita, el penstero amoroso; Gli dico vn dl, che prezioso pegno Haurà del amor suo, s'egli zelojo Tenterà con buon mezzi, e con leggiadre Maniere d'impetrarmi in moglie al padre.

Esso che altro pensier nel cor non tenne Giamai, nè desso più dolce stato, Rotti usti glindugy, al fatto venne Credendo essere alui come a me grato; Indi à par col sauor, pratiche tenne Di gran poter per sar es, em é beato, At a poco le giouar, che'l padre mia Tronò tut to contrario al sino desso.

Propofio bauca di maritarmi d'Aronte Vnuco figlio del Esrufco Albano, Che vn Caltello tenca nel vicin monte; Del qual effo era Duce, e Castellano; D'bonor fibhime, e di rucchezze conte A par di qual fi mai Lazio, o Tofcano, A cur ruchezza fea pompa, e decoro Tui che i dominuo figlia d'agento, e d'oro Tui che i dominuo figlia d'agento, e d'oro

Questo intender 24
Questo intender 24 feo, soggiunse ancora
Chel maritaggio già conchoso s'era,
Eche far si douca brueu dimora
A far del suo desso la voglia intera:
Tasso la Notte, e la seguente Aurora
Hebbe l'amante mio la nuona vera
De la sua motte da color che in vano (no.
Tosso basso mo suo prò loccibio; el marson suo prò loccibio; el marson suo prò loccibio; el marson

Fù da rifpofla tal trafitta l'alma
Del mifero Clorindo, e inciso il Core
Csi hauca nome quel che amica palma
Sperò porta rele si po puduco omore:
Ne su d'Alcide mai limmensa salma
Graue così, n'e di maggior terrore
Mostro domo da lui quanto si quella
Repussa il pensier suo, granosa, e sella.

Oijtojt

Viftose escluso i miscrello, in preda
A la disperazion tutto si lassa.
E (Enzació in gli parli, o pur che l' veda,
si veste l'arme, e stor del ponte pessa.
Fugge il Castello, e me sua dolce preda
Senza l'aspetto suo caduca, e bossa.
Disposto bó u movire, o di ar tanto
Che mora Aronte cagion del suo pianto.

In questo mezzo il Genitor mio trama
Col grande Athan ledefiate nozze;
E vuol per contentar jua interna brama,
Ebi o mal mio grado vn fimil tofico igbiozze
Nel per molitarami ognito voldetce, gramaFar poffio chel' voler fuo mai fi 1907ze,
Così fiffo nel cor s'bauca, che moglie
Fufisi quel che non curò nui doglite.

Venner gl'imbafciaro del nuouo amico
A terminar gl'infelici Imenei,
Oue s'ord lo on doloro fo introice;
L'orribit telsade mici lungho one;
El padre mol o logni mio ben nemico
Conchinfe il patto, oudel mio cor perdei,
E deslino lo fpofalzio, e prefe
Tempo al comodo fuo di spazio va mese-

Nel qual tempo, shi sà che cosa è Amore Può giudicar qual fusse tu lus unia vita a Trouandomi lontan dal mio signore Con cui temn mai sempre l'adma vnita s E correndo pericolo maggiore Di perder lui senza sperane aita, Se ben sisso nel petro bauca, che immante Volca morir, che darmi ad altro amante.

Difpostaera con laccio, d con veleno Troncare i hodo acu l'alma s'appende, Pria che locar nel mio verginal feno Foco più bel di quel che l'arde, e incende; Sciogliere adace a la vergognati freno, Che lungi dal mio beu mefla mi rende, Sopportar mille mortt, e mille affami Ausnitche am Bistfa ordir tal danni: Fei con secreti mesti, elettre intanto Ricercar di Clorundo in ogni rina, Perchegli sin ponesse albitu pianto, Che per la via de gl'occhi il cor m'aprina; Rè di saper di lui mai si dile vanto Ruona, o vestigio alcun persona vina, Onde disperazion, pianto, e panra Fero entro al pensier mio mortal conginra.

Dannato à morte, e tal che à laccio il collo Già porga, e meito al fluo morre s'innie, o me per dar di sel "vitimo crollo Difpera tutte al fluo fcampar le vie; Tale il cor mio d'ogni fpera fistollo, Solcerca il fin de l'afpre doglie mie, E tre la turba de le morti immenfa Secglendo và quella pér deglie mie, secglendo và quella sel Gegger penfa.

Sogguage intanta d'odiofo giorno
Dal ciel prefifo a l'afpre mue rouine ,
Nel qual far fi douca tra bel soggiorno
Lemozze mic con miferabli fine:
Se'n viente spojo d'aurei fregi adopno
Al mio (aftello pria che'l di s'mobine ,
(on vaga compagnia d'armata gente ,
E fa miimar le nozze al mio parente.

Quando tutto di timpani, e di trombe
L'aer Jond'rimuigorito, e chiaro ,
Al cui teno da le ripolit combe
Ecco alternò con fuon canoro, e raro;
Ed à quel fuon che par che'l ctel rimbombe
L'addormentate turbe fi delitaro,
E corfe in piazza d' varij vifici intente
Al b novarnai baucan nolea la menteSi pre-

Si pre-

Si preparano a gara archi, ecolonne, 6 guochi s'apparecchiano, e piaceri, Vengano allegri nilei fanciulli, e donne, E con pompa immortal Duci, e guerrieri; Ouein legguadra afpetti, e ricche gonne Fan di se mostra a nobil Caualieri, Giofico oga almas, o fol m'affliggo, e piango, E nel confuso petto il dolor frango.

Già raccolte le tube, e già comparfo Era lo fopo in militar fembiante, Già mogin menfa baue a copia fparfo Cibo, e ticor dolcifimo, e fillànte; Etio fpinta da forza in feggio fcarfo Sedea non lungi a fodiato amante, A t'bor, che ento d'arme in vista altero Entrar fi vidda in piazga y na grā guerriero

3cdca sopra na 18 september cinto di moglia, Fenocissimo un villa, e pien d'orrore y E come quel cui par che nulla ceglia, La propria nita, il debito, e librarez 3. Ssido senza rispetto e la batreglia Aronte, e egui suo promo difensore, El disse in guisa cal, che parue il Tempio, Apria di Lana o portar morte e e scempio.

Seggimfe, e lacagion che a fartaleofa
Lo spingea, gli spiegò con breui note,
Ducado che di lui la nuena sposa
Senza la morre sua geder non puote;
E che a lui sprache ad esso do amorosa
Donnala sede sua promise in dote,
E ch' era preparato a sostenere
Col servo imana le sue propose vere.

Fur similateti ; yna facella ardenée
Al cordel nouvo amante, e così durs
Querela, che insiammarsi l'alma sente,
Riè più la vita, che la morte cura :
Freme qual dato vento, e batte il dente
Chiedendo a tutta voce l'armatura.
Si come qual ch'era d'animo grande,
Robusso, ardito, e di sorze ammiranda.

Il gran Trincipe Alban, che a la prefenza Col figlio firono del nuovo intrigo, Senza pigliar dal padre mio licenza Corre a l'arme, e s'accinge al fier galisgo Si drizza o gni guerrire finza temenza Facendo a lo firanier confuso rigo, Vanle mense softono ogno ordine persurba a Tumultuando ogno ordine persurba a

Il peregrin guerrier temendo il crudo
Temfier non gli fortifica fe più tarda
Sfodra il brando, e porgendol duro feudo
A l'armioppoffe a lui fi mette in guarda;
E vibra contant'arte il ferro ignudo,
Che apre la calca in guifa di bombarda,
E mal grado d'ogri altro Aronte incontra,
Che tutto irașe, furor gli venia contra,

Di mille colpi già vimbombe ilciclo

Da le man filminote di colpro;

Palfa per l'offa a' circostanti il gelo
F dendo il ficon detruggio lauvoo,
Uan Larmi in pezzi, e verifa il carnal velo
D' Aronte il fanguese già per più d' vn foro
Se'n fiege l'alma pallida, e tremante,
Laffando i coppo del mal nato a mante.

Nè la turba foilisima, e feroce, Nè del padre il valor, nè il gran periglio Far peter sì, che ala tartarea fece Non paffisfe quel di l'alma del figlio: Nè che'l gran Caualier, che tantonucce Fuor non vicifie del mortale artiglio, Mosto il temico, e fatta l'irage orrenda D'huomini, e d'armi, e de l'inguria emenda.

Se'n va colmo di fangue, e di fpanenta l'epra, Il gran (ampion poi cebta fornita l'epra, Laffandone feriti più di centro, Oliveil mifero Aonte, ognun foffopra: Qual turbime confuso, e fero vento, Che in denfa (tela ogni fia forza adopra, Suelle, tronca, e ronina Aceri, e Cerri, E fanno i furor sino per mille ferri. D 2 4/16e

Desgrats Const

A s) fero spettacolo, e s) graue,

Il padre mio resto supido, e muto,

E come quelche maggior cose paue
Corso per l'arme, in piazza er a renuto;
Quando l'irato Alban, che nel cor baue
Asprodolor, gua siolto dinenuto
Per la morte d'Aronte, e pel s'inggito
Uccijor, si peusò d'ese tradito.

Est crebbe il fospetro, che repente
Col Brando in man verjol mio padre corfe,
Che guardando il pericolo eudente
Del difegno di lui punto s'accorfe;
Mu giunto il crudo tutto di aravente
fosi fatto nel fen colpo le porfe,
Che gli posso ra costa, e costa il tergo,
E faccio il dana fua dal dolte albergo.

Nè quesio le bastò, che tutto rabbia ; Tutto furor, mena la spada m giro ; Encl' migo s'aunenta, e fa la jabbia Colmar da spanto, e di mortal fospiro ; Incisa a l'ira i fuoi ne vuolo che s'habbia Pieta d'alcun così fatto è deliro ; Fugge la plebe imbelle, e in alto asscende ; E con dardi, e con pietre si difende .

Segue Alban da lo Jáegna, ed a la Jirana Puria guidato, echio fia prefa, grida, Che vuol Jopra di me la rabbia inflana Intta sfogar, precipiolo, e lira; Ne punto fia la fua domanda vana, Chi och è lo feanpo hauca volte la mira, Vistomi estimo il padre al mio palaggio Ero fuggita dal prefente ottraggio.

Jui da turba armata, o violente
Eur prefa, e vicendotta auanti a lui 3
Che inferoita, e del mio fingue ardente
Mi riferuò per tender l'acci altrui;
Rè gionò laffa mé, che l'imnacente
Prefier mofiraffe, perche posta fui
Frigien del fier Tiranno in chiufo loco
Euc de vicenti el di del mortal giaco.

Prefs oi giorno sia, che per le mans
Det (arnessee vio morri doueste;
Intento espoit Cariello, e i terrazzani
Dal saoi seguto, vinste, e sottomesse:
E gente alluctusmò da luogho sirani
A luctongunta, e quella in guarda messe
Fortificando a suo poter le mura,
Che bauca del peregrin guerrar paura.

Essentende più di, che ne la rete Venga da mè tirato, a dar di petto, Per poter disfogar l'auida sete Di langue at vino soate del suo petto; Rè sar potè già mai sue voglie liete l'in che vino senti l'amaroggetto, Freme precipitoso mitanto, e somania Dale surie agustao, e da s'infania.

Soggiunge in questo il dische a la mia morto
Sera prefifio, e i dimiglici al mamo bauca
Stefa il dimiglici ali amamo bauca
Stefa il dimiglici ali mamo il certorte
Euus, attoricado la mia vita rea ;
Quanda Colvindo mos fenzialeme feorte
Comparue in piazza ou io morte attendea,
E in prefenzadi tutti al fero albano
Di voler faucular, cenno con mano.

A picid era, fen anne, a cui su fatto Largo, ondet se'n paso dat ser Trianns, Echicse al morir mio vital riscatto, Torcendo tutta in se la colpa, e'l damos Condrigti, quel sovio, che cols ratto Al figlio tuo la vita, io me condamno, Come reo nel suppirio, e von vo mai, Chaltri s'playi i miet debiti guai.

Chi ti spinse atal fatto, e che disenne
Fù il two persido, e vio sur tale eccesso
Dissei il two persido, e vio sur tale eccesso
Sus nos d' Amor, che m'haueal core oppres
Egileche più purgato, e raro ingegno (oj Soueme cha vinto, e al suo poter sommesso, Replica faitro, hor vm paterno amore
Erad lemeada del two pazzo crrore.

Mifere

Miser oggetto, a queste note ilumi Mesti rundgo, e a me ruchsamo salma, Che pel sentire dimorte a negri sumi Se'n fuggia scarja de l'humama salma; E dico a lui; Deb perche puì rassimi Torméti al morir muo? che maggior palma Cerchi da morte tà, s'inc be la vuea Sondi te sselfo, s sodate partita?

B:sta, b:sta la mid per render paga L'ini qua voglia del Tranno ingusto, Bestal mio capo a lar sia mente vaga Tor con la vitain vin dal mortal bisso. A il strano spetacolo s'indraga Viè più che mai l'empio pensier vetasto, E guardando colui, che l'iglio voccie Sallezza, e d'ira ausumpais varse guise

Impone a thor che'l gionin preso sia, Encarcerato in luogo orrido, e mesto, 6 ch'os suo del Cassel per sir ana via Vada raminga in bando asproso sunesto Cos dad autri dace onde ero Auunta, cento su Clovindo, e preso Tratenace prigiono respis, e catema Inuolto, e spenia al mio mori la spene.

Inicon duro cambio esso rimase
Prizioner del Tranno entro al mio nido ,
Et 10 su si suono entro al mio nido ,
Et 10 su si suono da le paterne case
(accata in bando dal Memico insido ;
U disperazion mi persusio
Consignera fallace, in ogni tido
Cercar pietos al mio Clorindo aita ,
Pria che romper lo stama ala mia vita.

Ho tentate mill'arti, e mille modi
Per fidi mejis, e per fecreti amici,
Dr fara de bo prigion rompree i nodi,
Che potrian rotti far miesdi feluci:
Né lon gionate mai lufinghe, o frodi
Control'afluzie de crudel nemici,
Ed boggi appunto è i di ch'egli al fuplizio
Condur fi det tra mortal precipizio.

Corfi ci giorni fon dal di , che prefe Fàil mijero garzone, e'l reo dannato , E tra poe bore deuc esfere appeso Fuor del Castello a luogo deputato; Ondio, chiò pienamente il utto intes, Gudata ahimè dal mio sunesso di proposa Disperata son giunta a questa sponda Per sinu ta ma vitzin seno a Conda

Qui da pianto interrotta, e da sospiro Fini la donna il traguo successo si Ele lacrime successo signi Cadean da gli occhi al sem messo, edimesso Mirtilla punta al suon di quei martiri L'assicuro con giuramento espresso che siste daria libero l'suo Amante, Pur che la guido n'è la turba erranto.

Come potrai, diffe la donna, folo El liberar fenza movir tu ancora Lassa, lassa da parte il stebil duolo Replica latra, e non sacciam dimora : Che se fusse con lui utito lo stuolo Che a Troia mirar se l'utiti naurora , Non partirò pria che tutti non habbia Mandati morti a insanguinar la sabbia.

Tu non poteus ritrouar migliore
Scampo del mio per adempir tua voglia a
Indi tolicla un groppa al corridore
L'arma da speme, e di timor la spoglia t
Ne molta sirada san ch'alto rumore
Senton non lungi vscir mislo di doglia,
Toa veggion di lontan l'empio drappello
Penir col prigionire sua alet Cassello.

2'hauean fopra ros gracarro aßifo, e intorno G'eran due mafnadier col ferro ardente, Che per fare al me(font l'vitumo (corno. Nel fuoca lo tenea d'ardor lucente; Sorgea non lungi al funeral foggiorno L'afor d'agno di morte, in cui vepente Douean da ferri pria lacero, e guasso Farlo d'ingordi augi terroli paflo.

Eran le porte, e le merlate cime
Tutte coperte a l'hor d'hommin, e d'armi
Sopra cui si vedea d'ognun sublime
Il sier Tiranno torreggiar tra i marmi :
E caus Bronçi con sunctie rime
S'ascoltauon sonar lugubri carmi,
Quando Mirrilla ascosa mi chiuso loco
Prima la 'Donna confe al fero gioco
Prima la 'Donna confe al fero gioco

A tutto corfo il corridor declina
Col ferro ignado in man verfo la gente,
Quella che far deuxa mortal rapma
Del fangue illufte del guerrier dolente:
Fulgo non porto man l'irage, e voitina
Maggior di questi, ò ropudo torrente
Tra fott bofebi, e feminati campi,
Quanto cuffet che par che'l tutto ausampi.

Nel primo che incontrò la spada immerse
Per sino di elsa, untila trasse, e giunse
Il secondo a enilarga all'Alma aperse
Fenestra talebepiù won si reigiunse e
Al teres poi mando rotte, e disperse
Le membra si ch'ogni vigorn'e munse,
Levò opsica dal quarto il caponetto,
El quinto al suol mando trassito al petto.

Fur rolle verso licent afte, e ronche
Da ministri trattate del Tiranno,
Mattutte in terra dispate, e tronche
Restar tra i lor signor con doppio damo:
Nositi n'andas con gambe, e traccia monche
Auantial Redel sempiterno assannia
Altricol petro in varie guise inciso,
Altricol petro in varie guise inciso,
Altricol reston da bloss do dusso.

Piaftre non ritroud corazze, o studi, Che resister potestro al suo salegno, Cherano d'arme la più parte ignudi Fuor che di spade, e di servato legno: Tal che pote la donna s pensere crudi Ssogare a pieno, e farti stare al segno, Mandandoli suggendo à tutto corso Verso la Terra a domandar soccosso. Al'improuifo iffaito, al non penfato
Comparir del fortifismo guerriero,
Arde di degno il fier Trannoirato,
E più crudo duenta, e più feuero:
Comanda infetta del ogni Duce armute
Efca del chiufo contro il Canaleco,
E che fia prefo, e prigonier condutto
ur inportar di tal misfatto il frutto.

In questo mezzo la gran donna feioglie I durrilacci, el buon prigno distiga, E illes gui dal trisio carro il toglie Confortandol che rapido la figua: Quel i erge ratto, e dala terra coglio Lucida spada, e con les si dilegua, Giejce dictro il tumulto de la gente Da cui sonna la terra, el cicel si sinte-

Gid de' fuggenti al'incurnate spalle
Tresso, et tumulto, et minacciar seroca,
Disse Miressa de la caccio la turba atroca e
Nel spanents perche sicrus calle
Eard col sero unici, sche sine muoce,
Risponde l'altro, sinnanzi, che suggire
Uo' miner teco, il sioco, o ver movire.

Est ben disarmato, e soor di sella Nulla panento huendo te consorte, Ne sossipportrò maische la rubella Turba per saluar me doni di e morte: In tanto i sinon de la morta procella Fic più a unanza, e per vic chius; e torte Tenta gl'incliti Eroi recassi in m: zzo, Per s'argli valu di morte aspro ribrezzo,

Gira Airtilla il fiercanallo, e rota
La grane fueda, ec coglie in fiornaldo,
che ananti à intri era per firada ignota
Ginnto soura va desfirier possente, e baldo:
scende it lagliente acciar tra geta, e gena,
Nè troua intoppo a sì gran forza saldo,
che faccia sì che diparisto il volto
Roscada, e penda da le spalle accolto.

Clorin-

Clorindo anch'ei verfo Ranier s'auuenta, Che corre per gitarte vn laccio al collo, E la fpada ch'ei colfe vnolenta Pibra, e l'induce d'ar l'Itimo crollo; Poficia mirando in lui la vita s'ipenta, Per render meglio il suodestr fatollo, D'ubergo, e d'inno in fretta lo disarma, E'capo, e'i tergo biddanzoso s'arma.

Indi corre al destrier da cui si sciolse
Pur dia zi Arnaldo, il ricco arcion le preme
Poscia verso Mirtilla li palgo volse
Per rincer seco, o morre seco inseme:
Ella in quel punto d più di renti sosse
Col ferro il moto, e le parole estreme,
En ron punto di mezzo al primo cerchio
Si trae, schimande cauta il gran souerchio.

Lupo è simile à lei, cui solta sthirea Di latranti Massin dieno la caccia, ch'hor sugge, hor volge co sebianza altera Verso i runali suoi torribil saccia; E cal batterde denti, con la sera Vista in un punto gli ributta, e scaccia, Baian da lungi que; mirando il suolo Tunto del s'angue de Eumco Stuolo.

Crefce de' Caualieri, e de' pedoni Ogn'hor la calca, a ecrefcendo fpauento; Gra Mirtilla if erro, e forti, e honi Manda estinit di fella al paumento; Gli altri vincaltza, e fa fentir gli sproni Al sno destrier, che più leggier del vento Pà verso il bosco, dat garzon feguita A cui falusta banca danzi la vita.

Hauria quel giorno memorabil prote
Fatte di quelle timbe in quel contorno 3
Erefo eterno a le memorie in noue
Pressi noto, e memorabil giorno 3
Mas il degno rilpetto boggi la moue
A far con fretta al sno cammin ritorno,
Chenno curò per falista l'altriu vita
Far paragon di fue forza infinita.

Ella temea, che refissendo al pondo, E grave intoppo del drappello armato Gli fusse il buon guerrier totto dal mondo, Che dianzi hauea dal gran suror salvato; E che la donna, che con cor giocondo Lungi attendea da lei l'amante amato Trouata susse, e ricondotta in mano Con gran periglio del Tiranno insano.

Ter questo a tutto cosso il destrier punge Verso la sue pur dianzi ascos quella « Ecol gionin Cormodo diucogo giunge Oncigla l'attendea tremante, e bella: Vistada li solo suo, a la stra aggiunge «I a sua destra» e se l'adatta in sella « E via canalca innara i da gran diua Ter senier sosso, como ciniar viua.

Non è la turba a leguitar qia lema
I due guerrier, je ben dubbia, e tremants
Hauendo a fipe figie la violenta
Strage mirata del campione errante:
Ingombra il den lo bojo, e gimqertenta
Gilarmati Erot tra Intercate piante;
Ma fik vano il defio, che'l folso loco
Arrestar fe ciafi un dal mortal gioco.

Efsi per bofchi incognitl, e lontani
V na cavalcando, e quet laflonfi à tergo,
Che come flanchi dalla caccia i cani
Tornan degliofi al gia laficiato albergo;
Quei fen e van per luoghi incolti, e litani
Chufi tra l'ombre, come in acqua il mergo,
Elaugi da perigli, e da i rumori
Saluan fe flefsi in quei fellaeggi orrori.

Errar quel giorno fin che in tutto freni Furo i raggi del fol da l'ambra bruna, Ma nel fuggir del fioi filendor lucent; E furta in vece lor l'argentea Lina: Sentir cani abbaiar, maggive armenti Non molto lungi one il fentire s'imbruna, Ferfa cui voljer gl'occhi, en passi pronti Fina de al brunata omi si ruder gunti. Ber l'impronifo lampeggiar di quelle Infoltte arms shigottir la torma De buon custods de la greggia imbelle, s Stobe fegnar per porsi m Jugalorma; Ma l'assicura la guerriera, e delle Lor peregrine reglie a pien l'informa, Indi gli prega, che grato riposo Gli dien la noste in quel sentier ombroso.

Afticuráti i semplúc guardiani Corvono rssicios (acaalieri, Astri prendon le slasse, astri le mani Danno a le briglie e tengeno i destrevis, Astri con atti, oltre a l'astro bumani Traggono l'armi a' peregvin guerrieri, E in rozzi seggi assis, bumil dispensa Gli san ai latte a l'a seluaggia mensa.

Mensa forse più amabile, e più vara, E più gioconda che dar posse i mondo, In cui pascendo es la mense impara La vera vitase schiua il granc pondo; Qui man sengna di Tranno auava Uelen no mesca, attri mandando al sondo, Non v ha ingordigia (nogo, o sinto inganno Ma sol pace, e quiete cierno scanno.

In van per lei turbar s'ange, e c'affanna
Vogla peruerfa, o repentin furore.
Che in lei la mente a nutruar di manna
Spinge vn'illinto grato, vn vero amore;
Auarizi ano può, chel lenfoinganna
Turbar la pace dei duin fauore,
Mannoso zelo, e godimento eterno
Colmano i petti ogn' bor d'affetto insterno.

Resiò flupito il zioninetto quendo
Vidde l'afpetto de la gran guerriera, F
doppia meraniglia bis be guardando,
E. cono(cendo a fuen, che feminirera;
E. che per le fue man da mortal bando
Ei s'innolò tra la nemica (chiera,
E che mercè del fuo valor faluata
S'era la vita a la fua donna amata.

E se lodata, e riverita prima
L'bauca di cor che donna la mirasse,
l'braca di cor che donna la mirasse,
l'or l'accarezza, e quassi Dea sublima,
Ne sossirio può che in cortessa l'trapasse;
Se si ossire schouco, sa di lei più stima,
Che de la vita cui da morte trasse
Armilla ancor non sa tronar più degno
Cabio d'Amor, che ossirirle il core in pegno

Sen tanto intenti ad bonorar Mirtilla Con ogni affetto i due fedeli Amanti; Che l'amondo, e fernida Javilla, Premo ne petti los sì calda innanti; E fe ben dentro a l'alme adde, e [cirtilla Fiamma vinace oud Tfeir morti, e pianti; Han si fiffo il penfier d'amore in ella, Che oblan del proprio la comun facella.

Bramano a gara ambi fapere il nome
Di let, dognilor ben fonte, e radice
Per fampre haner nel corch vinte, e domo
Habbia le forze de la turba vltrice;
Efacortefe, non patria, e cognome
Tras, ma folo il nome fuole dice,
Le bais quefto fol, chel reflo poi
Sparfoera da gli Efperia "Regni Edi.

Domanda intanto al passoral drappelle
Esta contecça di swelle contrade,
Esta contecça di swelle contrade,
Esta contecça di swelle contrade,
Esta concessi di mattin fel mondo belle
Cola trouses i tra l'amiche spade,
Ma troppo al dessi suo sponde rano
L'estetto, esta per l'esta contrade;
L'estetto, esta per l'esta contrade dessi notame.

V di che vagabonda f Preffo d'Isflanta miglia di terreno, E che à le falde del montano dorfo E roi ch' Etruria tien giolofa in seno; Montes, che sa con quei souran concosso, Ch'ban più superbo il giogo vn mote ameno Che d'ombre ricco, e d'altre cose belle Tenta col verde crin palpar le stelle. Poi che pafcinat lir d'efca foauc,
E spenta d'onda l'importuna sete,
Si diero al sonno macilente, e grane,
Chi sotto ro Reggio, och siotto roi Abetes
Il che a gl'amanti, cui più il cor non pane,
Comodo fià di far lor voglie liete,
Econ nottarni, e placidi tunensi
Dar dolce cambio a' lor passationei.

Pù quella noste a lor soane quanto
Alcun'atra gid mai da lor provata y
Ma poi che d'or ol crun di perle il manto
Il sol mostro da la maguon sitellata;
Al dolcssimo sicon di sitellata;
Mi dolcssimo sicon di sitellata;
Erpiziliando in fresta armi, e desirieri.
Tornar contensi a peregrin senseri:

N' fur s) tefto de la valle viciti,

Ote incontrar emto do mamento altero
Huom, che fumbrau dal lomani liti
Ventr trottando a guifa di corriero;

Che ganto vanati di en gurrieri arditi,

Gl'interrogò del più dritto fintiero,

E pel camin cortefe compagnia

gli offerfe far per la tuonja va.

Domandato da quei donde! viaggio
Ratto volgea per quei deferti sicuri,
Rispofe los, cibera un Roman messagio
Volto per girne a Fiefolani muri;
Sermà tosso d'ibor Mirtilla it raggio,
E con quel s'inniò con piè sicuri,
Che fatto Duccior tra ruts, e sonti
His gil trasse cita renta de la continuoni.

Questi era di Zambardo yn finso messo. Di quelli , che truca dalettro Auromensso. Che per far di Platon l'ordin commisso. Che per far di Platon l'ordin commisso. Chiamato a l'opre hauca susto l'Inferna; Giunto il vago d'arppet nel bosco spesso. Giunto il vago d'arppet nel bosco spesso. Al cui rumor corsa Mirrilla , cosa se gli se incontra orrenda, e spunentosa.

Vidde ini giunta il fuo Rosmondo affronte D'huom c'hbaue cento smishrate braccia, Era gigante Vso a seguir pe'l monte Feroci Belme, e dare altrui la caecia; Tenea cinquanta in pugno a serir pronte Mazze servate, e con terribil saccia Il buon guerriero bauea ridotto a tale, Che più sorza, e virità nulla gli vale.

Beli spraildestrier dal fulminante Colpre del fero e, formudabit mostro, Qual da l'agna d'Assor colomba errante Si ritrata verso va sclaueggio chiostro; «Mentre da cento colps manacciante Il seguia ratto pel sentier dimostro, Talbor volgezsi il seguitato, ein vano Percotea del fellone hor braccia, hor mano,

In van lo percotea ', perche d'irfuto
(uoio era cinto naturale, e duro,
(be da 'eolpi a' altrui l'alto, e membruto
Corpo rendea d'ogni flagion fleuros,
Vifio il periglio ladonzella, ainto
Dar vuolte a quel, ma fit eo ppone vn muro
Am roulte a quel, ma fit eo ppone vn muro
Am ezzo il corfo di mafisca pietra,
Che da lo feampo del fubolen l'arretra.

Freme di slegno al hor l'imitta dina,
E riman di Sispor vinta, e consista,
Indi mirando si d'ogni ben prisa
Amore a va tempo, e la fita forte accula;
Saggiria mitorno, e mentre i firrit arrisa
Scorge nel muro va'ampia palla (chiu fa,
E dentro ad esfa il gemuo, e'i rimbombo
Odei colopri del fier gignate, e'i rombo

Sente la voce poi del fido amico o Che'i nome alterna, e anto le dimanda o Che'i nome alterna, e anto le dimanda o E per vier del perigliofo intrico Mefia s'affligge, e a lui fi raccomanda: Rimembra effa col pic l'víc o nemico, Entro fi chiude poi da l'altra banda, E in folto bofco la riferra, e fugge Da lei l'oggetto, che l'meanta firugge.

E Suanifice

Sunnifee il pianto pe'i colpeggiar ferace
Del fier gigante, e fi dilegna l'ombra,
l'ombra verfo delui, che'l cor lecoce,
E'l messo petto di timor gl'ingombra;
Sente ciò futto, vainfeiter voce,
Che mi si fatte note il cor gl'adombra,
Queso è carcer d'Amore n' si dimora
In pianto esiremo sino a l'ultim' bora.

Disperata si volge, e si raggira
Al fero accento la donzella ardita,
Eleccella muraglia introno mira,
Che unbo altru la bramata partita;
Vede, che essa si gran monte intorno aggira
Senza in essa mura feala, o salita,
Eche con la sua cuma si distende,
Così subsume, che col ciel contende.

Scorge la felua di confuso intrigo Tutta aggruppataco, un acror s'aunolge, Di strada fatta in tottudo rigo, Che mile voltein va s'aggras, e voste e ilucui parle afoltar morta gatiigo, Che in grane pena ogni suo ben rinolge, E di si ranoclamor concento alterno Quast traslato qui lussi l'inferno.

Nédourasse, a doue formi il suono L'amavisimo pianto non comprende, Né aiche sar, ne menche dir, che sono Larne queste al suo cor troppo tremende : Lampeggiar dentro al sen si sette intento, El terremoto sì, che colmo il rende Di spacente' orro, cau tanto abbonda, Che sa tremargiil e or qual mobil fronda.

Mille orribil fantafine mira, e fente Locchio, gl'addira i core, el core al fenfo, Il fenfo pon ne introbida la mente, Figurandole intorno va nugel denfo; Nugol, che trafformato in phiacio algete Tutto gl'ingöbra il fen d'orrore immenfo, Che fripeddo per tutto rende feoffa In list avado l'a mente, i fenfo, e l'offa.

Da così fatto gieloingombra laßa Il misso longo, e in aitra parte riede, one no bei fonte mormorando pella Bagnando a' troucho it tortuojo piede: Limpida è l'ondi, tal c'hettra, e trapaffa In esia il guardo, e' suoi fecreti vede, chiamando il guiso audamente al mosle Argento such ce tra tra si foro s'estolle.

Surge vno feritto in vna felce viua, Che in tai note ale vifle fi dichara, Chibee di quesfa fortunata riua L'ottufa mente d'ogui duol rifchiara: E im questo inferno ampsa letrzia auniua In cui godendo à ben geur s'impara, Fugge dai sen mercè del suo incore Iltristo alfannoși conceptuo orvore.

Legge Mirtilla i olci vers, e scorge In lor, true, fantasine, e sognervanti, E dale strae montel d'accorge, Cho en sono apparenza opra è d'incanti; Ma per far simil prous al sonda porge L'anude labra, e snorzain petto i pianti, Che sceciando dal sen'anuda sete Sente la mente in pu nuss'in in Lete.

Fuggedal petro [no mellicia, e pianto, E crefeci rifo, egl'egri spirti alleggia, Sc loffre di Sirena il dolec canto, Al cui licto tenor faura rezzeggia. La felna, che pur dianzi il brede manto. Squalido bauce, d'un bel color verdeggia, Mormora il ruo, e con l'erbette i fori Scherzan chiamando al fuo gioir gl'Amori

Con l'incantato bumor la donna bebbe
Del tempo andato va tenebros' oblio,
che così firanamente in leis' accrebbe,
(be mandò in bando ogni primier defio s
Ne roglia più d'amor, ne defire hebbe
D'bonor mondan, ch' in lei fi fe refito,
Ne men curò più ricercar quel rago
Guerriero amante, che tanololi! Mago.

La destra dianzi à nobil'opre intenta Torpe bor era le delizie, e era i piaceri . Ne più l'arme erattar, ne fugar tenta, Come dianzi folca Duci, e guerrieri ;

In lei quel raro spirto s'addormenta, Che prima sea si chiari i suoi pensieri, Manca l'ardor, s'intepidisce il sangue a E ne le viue sibre il vigor langue.

## Fine del Canto Terzo.





#### CANTO QVARTO.



ENTREcoftei tra le delizie inuolea

Paßa,etral'ozio neghittofa vita,

Rosmondo inuitto, entre la selua folta

Segue la traccia da lei dianzi ordita: Ma persi Stran fentiero il destrier volta, Che in on perde fe Steffo, e la fua vita, E lontan dal camin da lei fegnato, Esce in solmyo, e inconosciuto late.

Come leurier, che la fugace belua Habbia persa di vista in torta via, Scorre di giù , di sù tutta la felua , Poi sorna al luogo oue la vidde pria; Ne tronandola più ratto s'inselua, E gemendo di doglia Ti difuia, Rosmodo è tal, che in quel notturno orrore Si trona innolto in così basso errore .

Ne più d'Armonte, o di Mirtilla fente Lo ftrepitofo calpeftio veloce , Ne in quel confus orror d bumana gente Ascolear sa basso concento, e noce; Freme d'immenfa doglia, e'l cor fi fente Trafigger dal martir, che l'ange, e nuoce Amore, gelosia, timore, e Speme (fieme. Gli fanno entro al pensier gran querra in

Teme, che Armonte, l'orgogliofo s'habbia Tolta la donna, e dietro a se quidata . Ech'effa volentier feguito I habbia, Schernendo lui , che l'ha di core amata ; Questo sospetto il sen le pungeze arrabbia, E tanto nel penfier s'erge, e dilata, Che aunelena la mente, e'l petto infiamma De l'inclito garzon con doppia fiamma.

Qual se a fernido incendio esca s'aggiunge, Acceso in piaggia, ò in altro aprico loce L'alimentato ardor tant'alto giunge, Che tenta vnirfi a la region del foco; Cost fatto dolor l'anima punge Del gioninetto , che non tronaloco , S'aggira intorne, e'l fen di pianto irriga, E nel confuso error vie più s'intriga . Non

Non s'àdou'egli sia, perciò che'l bosco
Da mille torte strade era segnato,
El orror de la notte, e'i sentier sosco
Possist rendean pui denso, e pui intigato:
Oud'es ch'era da Douce insano, e losco
Senza consiglio entro al suo sen guidato,
Sima precipiusso à tusto corso,
Ne' a se ponea, ne' al suo destriero il morso.

Intanto il fol della magion lucente
Traca la fronte d'aurei raggi ornata,
Edal vago balcon de l'Ornente
Surgea d'aure immortal febiera beata:
Indi al dolce tenor del riuo algente
Si fuegliaus a cantar la febiera alata,
Quando il nobil garzon d'amor compunto
A la fponda d'un rio fi ruou glunto.

Hausel' fuo lesto a l'hor tranquillo, e largo, E gonfo d'onda rilucente, e pura, E beli nembo di fior nel verde margo Spargea ricca di pompe a l'hor Neuvra: Inuttauano d plassido lestargo Dele vaghe armonie dolce congivra, Paccan l'aure foaui vn tal temor, Che parea l'onda dir qui nacque Amore.

Splendee di là dal fumicello >n muro Fabricato di marmi alteri, e regione Checingean my giardin con pie ficuro Seminato di piante, e fonti egregi: Nelcui como functo furgea de granto puro Sparfo di gemme, e di più ricchi fregi Prapalazzo i fipu bello, e li piu giocondo Di quanti mai ni babbia veduti il mondo, Di quanti mai ni babbia veduti il mondo.

Ne la sponda del rio tra i siori , e l'erba
Oue pin l'onda cerulea s'minisa,
Sedea di vago aspetto , e d'anni acerba
Gantando vn'amorosa, e vagba Nyinfa ;
Con si dolce armonia , che discerba
L'asfanno altrui , mentre la chiara linfa
Le sa grato tenore, e gli elementi
Sischinasa letti a' suos sonia accenti.

Giouani amanti diste, ecco il riposo
De' vostri assanni, e de le vostre pene,
Qui nel bet send i questro riuo ondoso
Secso dal cite, riposso el vostro bene;
Qui gode ogn'alma in piacer'amoroso,
Mentre cantan di lei Cigni, e Sirene,
Qu) trastata de' Amora Launa, es' nido,
E v'ban le grazie, el riso albergo sido.

Quini'l pianto fundice, e'l duol fi perde, E vi nafce'l ripofo, e l'allegrezza, La vecchiezza g'effingue, e fi rimuerde Ogn'bor l'etatra giuenti bellezza: Qu'd ogni tempo altrui l'April fa verde l'Ivago colle, e'l crudo Inverno firezza, Spunta eterna la rofa, e enel fuo flelo Muore, e rinafe ogn'bor pompa del cielo,

Dunque a' vostri riposi altra quiete
Ron cercate, che in questa ombrosa rina,
In questa che può far felici, e liete
Le menti vostre à tubm d'aura vissua:
Tende il tempo a beltà consista rete,
E di vagbezza, e di psendor la prina,
Questa i tempo soggioga, e doma glanni,
E despanda el Mondo i sini inganni.

Canta, e lungo il 14
Canta, e lungo il 14
Equelli, e l'erbein vn confonde, e mesce,
Eue fa fregu al crin, che al laura ondeggia
Indi it lust an quel, qual mergo à pesce
Mira il querrier la boscareccia reggia,
E nouello desso nel con gli cresce,
Poi vago d'altre nonit à seconda
Cli spirit, e surce altier nel altra sponda.

Ou'en preme il terren lieta germoglia L'odorifera erbeeta, il fior vermiglio, Fà di fmeraldo ogn'arbofeel la foglia, Spanta la rofa, e innigorifee il giglio: Pafla occupando la marmorea foglia De l'aurea porta, a l'bor d'Areia il figlio, Areta, che a Guifeardo il gran querriero Gial o produffen rival l'Irbor altero. Non cofi tofto entro a l'oftel fiorito Tier vaghifsima entrata egli peruenne, Che di wanzelle va bel Drappel gradito Licto, e concorde auanti a lui se'n venne: Quifte con grato, & amorofo inuito Lo falutar , mentre l'Deftrier gli tenne Un giouane gent l, che a la sembianza Parca di quei dell i celefte stanza.

A l'accoglienze graziose, e care De le vaghe angiolette, e del bel paggio Smonta Rofmondo , e per l'erbette rare Verso il bel tetto a piè prese'l viaggio : Mentre gl'augei tra l'aure , e'l mormorare Del bel fonte facean vezzoso Muggio, El'estino color misto, e temprato Coi Zefiri rendean quel ciel più grato .

Era quadro il giardin dal muro cinto. Ch'io dissi dianzi one per cento strade Al regio albergo dal boschetto auninto Si gma u' licta ogni delizia cade : Eradal'ampie fabrica diffinto Il muro illustre, e le verdi contrade, Et in vago pratel ft fea ghirlanda, Che fiorito'l cingea per ogni banda.

Quante le strade son, tante il bel tetto Porte tenea nel preziofo albergo, Per cui nel vago oftel fatto a diletto Si poggiona, laffando il bosco a tergo: Dana vna fala altrui grato ricetto Cinta d'altre magioni il peito, e'l terge In cui stanzana ogn'hor letizia, e rifo, E fean quasi concordi va paradiso .

Nel piu dritto sentier, per la piu bella Porta paffo'l guerrier ne l'aurealoggia, La done giunto altra gentil Donzella Trond vestita di più nobil foggia : Qual se a l'aprir de la diurna stella L'aer notturno di fplendor s'inroggia, g'l mondo illustra , tal nuovo sereno Gli vscian da gl'occhi, e dal vezzoso seno. Gl'ondeggiana il bel crin d'oro lucente Gui per le spalle , e per l'eburnea gola, One vn monil di bei Piropi ardente Yli discendea nel sen fino alla stola: E da l'arcato ciglio risplendente Lampo forgea, che'l cor da petti innola, E tra beil ibbri one ridean le rose Nuono testr forgea de perte ascose .

Tra le Neui del seno ardente face Inu.fibil da gl'ocebi s'afcondea, Che con feruido lampo, e con viuace Poco per via del guardo i petti ardea s Spirana dalla bocca anta rapace, Che i semplicetti cor dal fen togliea, Enel petto di gigli, e di viole Gli diftillana a' rai del suo bel sole.

Tra i vari oggetti che vagheggia il cielo Non è diquesto il più raro, e gentile Cipro non vidde mai Sparta, ne Delo Lume maggior nel canto lingua è stile: Hanca Vener nel volto, amor nel velo, Eneletuci vn vezzofetto Aprile, De le grazie il drappel mostrana in grebo One pionea di vine faci va nembo.

Costei uisto il guerrier, con lieta fronto Le parlò in guifa tal doppo il faluto; Ota, che sei d'ogni delizia al fonte Per dritte nie gentil garzon nenuto: Qui con entar potraitue noglie pronto D'ognidiletto, e dar largo tributo Al tuo defir di gloriofa nita, A cui natura licta ogn'alma inuita.

Qui done spunta eterno il secol d'ore Da le uifle sparito de mortalt, Haurat d'ogni paßato duol ristore, E condirat col ben gli andati mali: Faranno a te felici ampio decoro D'ogni tempo gli an ori, ergendo l'ali, E d'arder foaussimo, e di gioia Colmo trarai dal fen nieftizia, e noia.

In que-

In questo amabil sito a un parto nasce Il spore el frutto, e spunta, e si matura, Enel movir de l'un, l'altro rinasce, Econ tal variare eterno dura: Di cui l'anida uogliaogu sor si pasce Tral mormorio de sonti, e la verdura, One armonia soure il spolega, Che bel Coro di Cigni alterna, e spiega.

Quì menerat beato i giorni, e gl'anni Lungi da mesti pianti, e da le noie, La doue non potran mortali assani Turbarti i ben de l'apprestate giore: Ne sarà più che co' suoi sinti inganni Il fasso mondo tuo letizta ingote, Ma sarà ben che ru godimento eterno Scacci dal petto tuo l'ardore, c'luerno.

Cotanto disse, indianuentò da i guardi Nel vivil sen del gionine seroce Alle misse d'amor faette, e dardi, E samma, che vouente il cor le coce; Ne su su consente il cor le coce; Ne su Emoto il suon dela gioconda voce, Chi soni, e prezios humore Stillato in uni per le man d'Amore.

11 gioimetto à ficorte l'insiti
De la ferua d'Amor gentil famiglia
Diega benigno i flooi penfier graditi,
Et al soler di lei pronto s'appiglia:
Saffiel à media mentre tra i floriti
Arbori, il colle, e'l bel pratel s'ingiglia,
E in quel che'l gasto il cibo, e'l nin ricue;
Face d'Amor temprata in lette beue.

Fra questo del Afago un finto inganno Scelto a l'infidie del guerrier tra mille, Tra mille, che n'hauca per firage, e danno Fare al campion de le romane uille, Che del woler di lui fero Tiranno La Maga che nomata era Cefille Di ini Figlia, e d'Vria del Mar Nerea Tel gioune tinues car madata hanca. Cefile era coftei che di Rofmondo Legato hal cor con diffirit modi, E in tetro orror dogni miferia infondo Tiratol cieco tra menzogne, e frodi; Re meratiglia e giá che al fenfo immondo, E i fi fupponça innolto in narij modi, Sopra e d'incanto, e non del fuo nolere Il vaneggiar tra uezzi, e tral piacere.

Qual buom che in grave sonnoinuolto, miri In sogno, è lirua, è più terribi (cofa, Che ripegitato poi dal duot respiri) Cui seala minte sue mesta, e dogliofa: Torna al initi diletto, e quei sospirio, Che uidde in sognormembrar non osa, Tale' Rosmondo, che l'postatoblla, Elo Sisto presente ma, e dessa.

Tracibi immerfo, e tra piacer uezzofo Gode il garzon la leggiadretta Dina, Etra la feiun [guardt, & amorofo Ragionamento maggior framma auniua: Era de la traca flanza il più pompofo (hiofiro, ch'altrui la vofla al fenfa arriua, Di figure conteflo, que il penfiero Se steflo voganna, e l'afimiglia al uero.

Il Dio de l'arme ini fi mira innolto
Con la Madre d'Amor rra dura rete,
fibe gunto feno, a fino, e nolto, é nolto, e
Godan concordi un'amorofo Lete:
Indi poi Gione ia germbo à Dinae accolto
Smorzar d'Amor Imelfinguish! fete,
E in un punto faziar l'ingorde brame
A lei de l'oro, à sè d'Amor la fame.

Ali de l'oro, à sè d'Amor la fame.

Birafi Febo in dona trasformato
Tur tejler frande d'Orcano a la prole,
Łeon'cha fruir lieto, e beato
Łeon'cha fruir lieto, e beato
Łeof di del fino betraggio pri altro fole;
Etranodi d'amor cunto, e legato
Yoder wictel a bramata lole
Languata l'arme in gonna, e tolto il fufo
Con la canoccha, e volto d più vi vo.

Indicolà ne le Spariane (ponde Il bet Pajhor di Friga II, lorgea Joder gl'auori, e l'aurei trecue bionde Di quella per cui l'mondo d'anzi ardea: Etra l'arene lucide, e gioconde Peleo, e la diua Tei [i Predea Dar moto, e vita al Jommi Evoçob'a Trois Porò con Carme in mau cotanta nota.

Trale figlie ancor ui di Nicomede
Cmts di nafto o, e gonna (timinle)
Hor l'wna, shor l'attra mdi goder fi vede,
E treer vita neghitofa, e vide:
Fruir Tefeole nop soncesse prede
Cinto dal mar con dissandi file e
Toste a Cretense Re pria morto, e uinto
L'infame Mostro, e joro il Laberinto.

E Giafone il gran Greco, el trace Orfe V'n con Stedea, l'altro con turvidue, L'inuito Macedone, el fier T.deo, E feco vino il Teban Pol.nuc: E lui che ji di multe colpe non Vretendendo di far que lebe non lice, E ne la grata Enea, ne l'antro Vijfe Con Circe, che al fuo co fi di moto indiffe.

Vaneggiartra gli scherzi, e solli amori Si redean poscia mille inuiti Evoi, Che suegliai nel sen gli estiniti adori Godeano al sommo solde raggi snoi: Luesse si risamme aggimues atticuti De nuovi amanti, che si crebber poi, Che mel mirar concordi iran oggetti Doppiaro al alme lor guola, e ditetti. Mentre il guerrier con la dilette amante Confa col cibo vo negbittos oblio. Il gran Brimarte fuor del campo errante Di Interesa giá mai non èrefio: Move di quà, di la l'audat pante Tutto infiammato d'immortal defio, E quafi tutto il Fiefolan contorno Sol per lui vitionne recrea in vagiorno.

Glimpinma il piè gran volontà di lui Trouar del Roman campo argin'e fponda; che per un giorno non s'arrefla ò dui Di cercar l'ime vallt, i monti, e l'onda: Rè foffrir può che'l fol de' gesti sui Un piccol punto, vn piccol neo nassoda, Ecoil Cama, che di cor desta In lui mirar quanto per p'ovorta.

Re domanda per tutto à chiunque vede, Nê puo trouar di lui contezza vera a Sproma afficità da di buno difriero il piede Senz'arzesta la diama atima à sera: Passa la coma di la compania di cras Trouarlo, e mai l'alto penser dispera, Città non v'è, non v'è villa à Castello, Ou'es non cerchi, à boscarecco sistello.

Coffeggia il monte 4 rmita verfo lago
Di Volfena ou èl Ciel temprato, e puro,
Oue il famolo, e imforsali Mago
Chiude Mittilla ervante in fatal muro:
Caualca ver la chiana one fimmago
Vede del Laborinto sin cui ficuro
Tenne il Tefor gia Porfena, e lo fectiro,
Mentre le trin corondo dros, è delettro,

Indi al gran Transimen foggiunge, doue Cadde il Roman per le man d'Ambialle 9 Quando fur fatte le famos prove. Che disague ingombrar gl'autrie, le valle, 4l fin verso il gra mone il destrier mose, Che s'erge al Ciel con le neuose spalle, 0 ue il pri fondo Auerno l'onde filla Presso a sibila.

Era in

Zra in quel tempo a lai famoso il grito de Della Camea, non sol per quei conornio. Ma nel Etrusco, e nel Esperio Lido Hauca satti suodi di gloria adorni: Edal suo rocco, e canerno son do De Chaomo i sasti, e gl'infelici giorni Prediceua, e del cul y l'alti secreta Sapea, gli infussi sel Pameti.

E dal giorno fatal che i due gemells
(injer di mura lu città di Marte,
Eja hebbe a cor fempre : Roman Ofielli,
Ede' juoi fommi Eroi prefeta parte:
Lou f pirittrittà del cil rubelli
L'illujiri imprefe lor; pingendo in carte,
E in tela, e in marmi gl'onoriti moti
De' gran figli del Tubo, e de' Repoti.

Da coffei si prené à l'hauer notizia d'Dis Kosmondo Brimarte, e'l monte ascese, One d'antri, e di reps se doutra Ratura a glibabinant del pacicate Occupatanto al sia con gron letria Il (audier, posch'esser quello intese Da non ville santojme, e negri sirri, c'éranne lo bosco a l'bor tra lauri, e mirti.

Nel penetrar de l'orvibil cauerna
Mille intricate vie mirando [corfe,
Emille voci vfir da parte interna
Ud], mentre lorecchie à gl'antri porfe;
De le qual tra a orribimente alterna,
Che da l'imprefa la fua mente torje,
Quà non entri nifuno, il qual non babbia
Mado d'yier da l'imtreta gabbia.

Dedal st topra, eit a dissaue, e leça, Re ad altri mai non lo concesse il stoo, Se non se in quanto al suo voler si piega La Dina che vitten seggio beato: Quessa volto il guerrie sipplice prega, Che' nottunno sentier gli sia mostrato, Che vnole in prò del Roman siaque vaire Cosadale; di che Roma ba destre.

Al nome amato a l hor tacquero intenti.
1 tumultofi fiprit; «I fuon fi fipari
Per l'aer negro, « fun gi i degui fipenti s
Che l'ira infernorita dunz i l'arfe:
India el gueriro con amoro fia cecnti
Tria faltatao vna donzella apparie;
Cui l'introdusse per vna torta, e breta
A la gran Reggius che la Dearucce.

Nel pessar de la grotta vn suon repente sentono d'onda distillata e pura, che sciolta in ampio, e rapido torrente, Accossita tra quei cisiostria d'ivor natura Dicus portatta il sime, el trio corrente Formana, el sonte con giusta mussara, Mandandegli a nutrir tra l'adio, el gelo De le punte, e de l'erbe il uerde siclo.

Quì de tranquili, e criftallini fonti Mirar potean le menauglie cereme Ti quante ne fillar fiscebi monti Texantri opachi, e finuide cauerne: Ede metelli, e de fior usglis, e conti Formati in fin di queste chosti e interne; Con la copia mmortal d'an bre, e criftalis Dibe l'uropi, e color prif, e gialli.

Vede il gnerrie 1949
Vari effecti di Cicl, nari difigei,
Vari effecti di Cicl, nari difigei,
E come no fican que a finici ron brofi
Chi fip flo inghotte le Cittodie Regni:
E talhor finor de' chofiri cane roofi
Pone à fia voglia al mar le mete, e' fegni
Mentre lor con gran voragne diferra,
Et bor ne cane centri Cone fira a.

Scorre meranigliofo il gran Latino
Dietro à la gvida fiu la cieca nia
Dietro à la gvida fiu la cieca nia
Fiu he sbrigati ald torto camino
Giungon colà, dene giunger defia
Scorge a l'ufir de l'antro un crifallino
Ciel, far nonella, e mufic armonia,
E di coltt boschetti adorno un nago
Mondo con nuona, e d'fusitati mago.
F Vel Ciel

Ue'l ciel ridente, e la stagion gioconda. L'aura viuace, e verdaggiante il colle. Corre d'ambofia, e di ruyatad conda. E di perie vezzeggia il prato molle; Stilla di mana tremula cogni fronda, E di mel rugiadofo il fior s'efiolle, (antan verfi gli augei foana e tieti Mêtre. Amor tende ai cor laccuoli, e reti,

Saltan tra l'erbe verdi,e fior tranquilli Lafciui Daini ,e timorofe Lepri , Mentre grata armonia canori grilli fun con fosue fion tra fonti, e vepri: Econ terfo tenor de' dolci strilli , Eco alterna tra mirti, e tra ginepri , Suona l'aer viuace ,e i fenfa ppaga , E fàdel fuo tenor la merce vaga.

Surge meranigliofa in fende prati,
Che d'ogni intorno il verde Aprile inflora
La nobil Reggia, one tra feggi aurats
La fortunata donna ogn'hor dimora:
Etral'apriche piagge, e colli amati
Mena contenta il mefe il giorno, e t'hora,
Difuelando di bio glieterni arcani
Con'fottil fillogismi a' fenfi humani.

Erade' rerdi lauri in ogni foglia
Scritto per man di lei qualche fecreto
Di quei , che nel vestir i bunana fogglia
In dece ottenne dal Tastor d'e-Ameto:
Ogni muro , ogni pierra , e ogni foglia ,
Ogni nodofo tronco , ogn'antro leto ,
Ragionauan per lei de l'oprecterne.
Faste in prò nostro date man fiperne.

Non così tosso il pio guerrierle piante Pofe ne l'aurea foglia del Palaggio, Che la gran donua ad incontrar l'errante Gionine venne, el falutò col raggio; Poi com naniere graziofe, e fante, E con parlar sublime, e pensier saggio, Glidifie tebo bà pur predetto il vero De la tua gran venuta a luno pensiero.

.Più giorni fon che l'uo fatal camino Ligta afpettai, ne fallì la fiperanza In me, si quanno ti gran pensiere dinino Pressifie si me la celeste sianza; E pere tos che el guerre peregrino Cerchi, ch'oor licto vaneggiando sianza, Tra chussi incanti, baurra da me'rimedio Di ricondarlo al destinato assectio.

Gran cofe várai da mê, vientene bor dentro.

A l'ipojar ne la mia vieca cella;
Indi prejol per man, pajár per entro
La vazha chooftra in ampia parte, e bella:
Era quella van falta, a cu nel centro
Surges fregiato il crin d'aurea fucella
La bella lmago del folar pianeta
In ampia bajé à guifa d'alta Meta.

Di verde alloro 634
Di verde alloro 644
Il finnulacro del fignor di Delo,
Enella dell'amanetera dorsta,
Con cui muone a cantar gl'Orbi del Ciclo 2
D'un bel Turcafio ancor la spalla ornata
Rico, e munito di volane telo,
E profetico spirto in sossibili carmi
Spirar sentali oggi bor da muti marmi,

La venerabil Profetessa, il caro Guerrier fatto con lei sedere a mensa Di vino e, cicho prezioso, e varo Gii se gran copia a lonorata mensa India appagato il senso, seco a paro Si leuditeta, e d'alto zelo accensa, A seprir commendo coculte cose, Che foran si neche giral use la sanote.

Prima del gran Rosmondo i chiari fregi Scoprì sche yscir duean da gesti suo, E come dal suo sonte, Duci, e Regi Surger deucano, e sortunati Eroi, «« cui dal ciet mille trions), e pregi Regli Esperici Regni, e ne gl'Esi Eran promess, e viria cinte d'altro Mille palme, e viria cinte d'altro. Didde che dal joo ceppo v[cir douca Sublime a tutte la WEDICEA Prole, A cuin el Anno principal forgea Per farls feggio Ulufire eccelfa Mole: Eche la fama difenanto bauca Farla girando i lufiri emul'al Sole, Talche del valor fuol Indo, el libro Trema r doucfe; il Manope il Trace altero.

E che per mille secoli nascenti
Regnar douca nel fortunato Clima,
One i suo successorio la parte prima:
E che a sombra di lor liete, e ridenti
Hanrian d'honor la seggia più sublima
L'alme virtù, prendendo ogn'hor per duce
La cara al ciel serensima luce.

Ne tacque i moti, o conorate Imprese Fatte da quei co l'arme, in terra, e in mare, Xe le voglie d'amor mai sempre accese, Et aude di gloria al ben oprare:
Disse l'antiche, e le moderne osse prouare Disse al bella Italia anco a prouare Da violente mano, e che per loro Tarnar donea più bello il secol d'oro.

2 per megho istruiba aquanto il fato Propizio primettea del gran successo, F de' most ditulia, e del passa successo, Tempo, mon molto a la sua mente espresso. Al pio gnervier quanto dal cuel concesso. La ma decreto in cui s'assonde, e serva L'alto princespo, e si sin depulla guerra.

Oue prima vedeass' l grande Atlante
Felice vser da le contrade estreme
In cui si respet l'Edispic orrante
A controssar con le Magion supreme :
Ene l'Estryto sino sposta el piante
Tratto dal fato col suo nobil seme,
E irisole sondar, pria vicca Reggia.
D'esso e postinde l'agliatera seggia.

Mirafi estinto quel, tre grandi erecti Restar doppo il suo sin Duci del Respo s Stano, Italo, e Dardano a cui wedi Gittar la sorte ebi ne sia più degno: Italo resta, e gl'attri due te fadi Pan procacciando col suo raro ingeno, El va Stanna acquista, e sondatore Si sad siragusta, e sin ra signore.

L'altro la Frigia occupa, e fonda in lei La grau Dardania, e gita di norma, e legge Fiu che colma di Duci, e femidei Troulo il Nepate il grand imperio regge; Trous l'appella, a cun palme, e trofci Gjüze, el viuer primiero alza, e corregge, L'ejatta al ciel, chi fi grato l'inchima, Che de l'Affa la fia capo, e Regma.

(rescein granderza sin che auuersa sorte La sottomette a misrabil sine; Da cus quadro da celessi sicororine: Sinalza Enca tra i rampi; e le vonine: Fugge, e de lu o canin guida; e consorte Pro genio ottien da le magion diuine; Giunge nei Lazio, e nei sino sen senonda Fonda la gran Città bese del Mondo.

Surge felice la nouella Roma
Actebre d'Eva così, che al Ciel s'essolie, che che al Ciel s'essol

L'affedia Roma, & vna velta, e due Stanca da luo gi affedi l'albir s'ora, Fugge af in Catlina, e cen le fue Genta del mavo alter fi fa corona: Usene. Antonio il furnat hot fempre fue De lei nemico, e di la lo forigiona Fugge di nuovo il perifoto laffiando Rigole amica, e va per l'alpi errando.

2 Muore

Muoreal fin disperato, e ne la turba Del nemico Roma gran straye lassa, Roma di nueno s'erge, e si dijurba a, E di nuouo al Magnon col campo passa; Escole infesta, e c si ho spedno conturba, Ein che la reude desolata, e bassa, Cefar la strugge, e storio sa lama Re cuten Rosmondo à cui da lampa salma

Dala defira di lui 'falta vittoria, Edi' congiunti fuoranjeer fi mira, Egii fe'n porta il vanto, egii la gloria Dal cam po ottien, che foi per lui refipira; Ergon concordi por nuosa memoria Per emendar la Fiefolana pira, Fondando lieti in rua d'Arno quella Città, che vende Etruria ilustire, e bella.

S'erge Fiorenza al cie fin che'l flagello
Di Dio l'opprime infidiator mendace,
Che fadel Titadin Hrage, emacello
Sotto vna finta emulazion di pace;
Evore fanguigno l'Arno; el yran rubello
Totila refla in lei lupo rapace,
Che defolata fin da' fondamenti
La rende, e figgale fine rabbie ardenti.

Poidel nome latin nomico incite
La raminga, ed ila temica gente
A rifar la gran l'eifole, e compita
In lei slanzar, tal s'hauca fifo in mente:
Spinge a tam opra ogn'homo, e muona vita
Sidona a la Città dianzi cadente,
La còma d'habitanti, e più che prima
La fà vica, e poente cltre ogni finna.

Giace la bella Flora von tempo eflinta que frince l'acte voine immerfa, e tra idifaggi, fin che l'Italia tutta oppedfia, e vinta Da feri Goti, fiurge da gl'oltraggi Rel Carlo Magno la folleasa, finnta Da lei la turba de pensier feluaggi, Policia la grano littà di nuono fonda Del filmal'Arno a la pronqua sponda.

Sufcitata Ptorenza erge, e comparte
L'antica gloria, e fueglia i morti benori,
Trae fuor de l'Arno la flatua di sdarte
Eretta inlei da primi fondatori:
Abbraccia il fuero viro, e d'armi, e l'arte
Prende, e gode del ciel grazie, e fauori,
Ottone il primo Imperator gli aggiunge
Animo, e fecol i fuo valoro congunge.

Poficia il fecondo, el terro a proua efalta La grandezza, el liei l'honor fublime, la Fiejol fi fagua, el fuol di Jangue finale Tiù volte fecfia di pian da l'erte cime: al fia concorda amica tregua appalta Godindo ognun le preminenze prime, Rè può per tale offacolo la bella Elvar and, agri bouendo gl'a rubella.

Deliberato al fin tronar di lei
Il valho orgoglio, il tirannico file,
Sarma celatamente, ei femidei
Snoi mette d' pafis con la tarba ofile:
Ne van parte a mitrar palme, e srofei
In Fiefole quel di, co effa gentile,
Deuta ogni anno celebrar folca
Di Romolo il inatal, che m prezio bauca,

Fiefole incanta non <sup>4</sup> offerua , e crede Al contratiato patto, e<sup>1</sup> ziorno bonora, Ma cieca, e incunta del fuo erro s'anuede Quando apparla è per les zis l'ultim bora; Occupa il Fiorentin la regia fede, E la Città nemica veze, e dinora, Spiana Palazzi, e Tempi, e del fuerbo Giogo di le fi apflorat riferbo.

Arde repente il foco ogni edifizio,
Prima foogliato di pompa, e teforo,
Uan le grida mortali, el gran fuplizio
Em fufo a regni del celefte Coro:
Ottene liovenza al fin del nuono clizio
L'integra palma, el tronfale alloro,
Refta Fiefole eftinta, e le ronine
Dan fegno altrus d'un miferabil fine.
Per non

Per non surger mai più tra i fiori , e l'erba Sommette al giogo suo Caffella, e ville, Sepolta resta l'ammirabil mole , Ela sua maestà già si superba Soggiace in man di rufticana prole : Mifera, & bor le sue vestigie ferba Cosische a penale discerne il Sole, E le stanze di lei gid sufo al Cielo Erette, bor copre l'herba, e'l verde Stelo.

De le reliquie sue Flora s'adorna. E col cader di lei maggior diniene, Il Fiefolan fuggito ini fe'n torna Godendo amico le magioni amene: Giorfee l'Arno, e'l bel Mugnon fi fcorna Mirando mute in lui Cigni , e Sirene , Mifero, e manda il folito tributo Al granletto di quel dolente, e muto.

D'honore onusta l'eleuata Reggia Fiorenza resta più che mai viuace , E'n se raccoglie l'ona, el'altra greggia De le due schiatte, e viue vn tempo mpace: Indi fà nuoui acquisti, e l'aurea Seggia A cui l'Etruria , e'l fuo valor foggiace , S'orna di Duci inuitti, e di tefori Dal merto aggiunti, e di sublimi allori.

E Città di gran pregio , e di gran fama of cui poi nuone Leggi, alte postille Impone, e vary acquifti ordifce, e trama; Fa del patrio Tirren Conde tranquille Mentre il fer'Ottoman da lui dilama Eco' vittoriofi legni fuoi Il caccia da gli Esperi a' lidi coi .

Fin qui vidde Brimarte, e nel dipinto Marmo pasce la vista, appago il core i E s'era per mirar più innanzi accinto Ne' vasti abißi del superno albore : Ma'l ritraffe la Diua, e con distinte Sermon glidiffe, troppo breui l'hore , Habbiam da rimirar si gran successi, Che fur dal cielo in questi marmi impressio

Tempo mi pare omai, che al gran rimedie S'accinga il tuo defire, e lieto vada A tor da l'intrigato, e mortal tedio Rosmondo , e porlo in più ficura Strada: Onde la guerra, e'l destinato affedio Habbia per lui quel fin, che al fato aggrada, E surgbin dal suo fonte inuitte l'alme A prender liete l'honorate falme .

### Fine del Canto Quarto.





#### CANTO QVINTO.



N tanto Armote l'orgoglioso spro

Dietro a la pesta de l'inuitta Diua,

Ne a se pietoso, ne al destrier per dona,

C be non lo cacciogn' bor di riua; in riua; Intrigato 2'l fentier , nê puê la buona Strada fegnar, che rio destin ne'l gr.ma, E fi confonde più , quanto più spera Sbrigarsi da la selua incolta, e negra.

Sbuffa, e del ciel nemico il mondo, el ciclo Carca d'en pi improperi, e di biosti me, Saggira inderne, etre del petto anelo Mapri folpnia, e fi dibatte, e freme: Deaf fro tecno, esi fenta il gelo D'orrida febbre, o vesto mer, che geme, Scosso de l'Austro violente, o m seno Di casa sube il teno misso ab bateno.

De la notte l'orror, del bosso l'embra; El nontrito sentier, guerra mortele Fan cécordi al guerraes, del senoingobra Di sidegno ardente; e d'implacabil male; Amor gl'e sépre al space, el cor gl'adobra D'interna gelosa, che ognibor l'assale, Quassa Moutor vorace, el cor nascente Nuovo Tizio gli trae dal sen languente.

Hauca gid' Sole a gl'Antipadi ilergo
Volto, el alba vermiglia a noi forgea,
E feacciando il passo al chinso albergo,
Il mulle gregge a' passivi vivaca:
A l'bor che umsto amnet neuso mergo,
Chinso da l'ombre a lor si vitoglica,
F abrigato da d'ombra va rinda, e vegra,
Che messo ul tenne, al quanto a'alma allegra,

Guorda il cammin precipitolo, e vede
Cl'imoliticolli, e la confusa filma.
One non che velligio d'human piede,
Me trenar promit a pena orma di belua;
Folge intornole luti, one anero evede
Feder «Mirtilla, che lontan i njelma,
Sfeva, et time in vn fito, orde, e s'agobiae
Girando miorno la terribil faccia. (cia

In atto tal mirò meflo Ifdraelle
Il fier gigante al Terebunto fuolo,
Quando faperbo a minacciar le sitelle
Si folleno fuor de l'armato finolo;
Oquel feroce, che inatzò 'Babelle
Per contrasilar col Regnator del Polo,
O lui, che al fulmusar del braccio eterno
Tugnò col (tel per conquisilar l'inferno.

Corre di quà, corre di là, nè troua Formidabite in » fla , oggetto grato, El fospetto amoroso gli rinona Elca di rabbia ogn'hor nel sen piagato; Sprona quant'e più può, ma nulla gioua Trauersar la montagna, il bosco, c'i prato, Che di quant'ei dessa nulla fucede Al suo rasso della mulla succede

Veltro è fimile alui, che Caprio, o Damma Smarrito babbi feorrendo il colle, e'l piano, Cui cerca indarno, e di furor s'infamma Uiè più quanto da lui fe'n va lontano; Al fin tratto dal vol ditanta fiamma Giunge oue mira in vestir lungo, e strano; Huom di maturacta cui feende rifuta Barba nel petto oltre il creder canuta.

A queflo innanzi fußi, e con tremenda
Voce le chiede il fito, e la contrada;
E fe nel grembo a quella felun orrenda
Eus per poffare a Eiefole la firada;
Eus per poffare a Eiefole la firada;
E quant'è, che ggi è quinci, e qual faccenda
Fache in si firan pendice errando vada;
Sha vedivio varcar per quel contono
Casalere d'armi, e ricchi fregi adorno.

Solieud il Veglio a l'orgogliofe note :
A l'hor l'aspetto, e con sermon sagace,
Dissento at sen di quelle selate ignote
Stanzai gran tempo in vita lunga, e grane;
E quanto il ciel permetta, e quanto puote
Rainra oprar non si nasconde, e pue,
Al mo sagno discorso, e sono amico
Del padre tuo, dit è, de l'Ano anico.

Quanto cerebi è lontan da questa stanza Rinchinso in puri e une per pe si serba » Mè dubitar di cio p prendi baldanza » E a miglior riso tamor tuo riserba; No perche l'opra più che l'empo anaza, El fatto la speranza disacerba Dolge a più degni fattu il cor servoce In punizion di chi n'assigge , e muoce.

lo veggia il vacillar de' penfier tuoi
Fieloi antica Reggia andar per terra,
El abaje immortal de' Tojehi Evoi
Precipitar ne'l'ofinata guerra;
Canne inutto guerrier dunque, e co' fuoi
La ve tral'arme la Città fi ferra,
Conduci il uno german, che l'Ofte muia
Tutto licto a fuo prò per lunga via.

lo "agenolerò la fisada, e i passi
Vossini fanò seloci, e i pensier pronti,
Trendi questo desfirer, cui fanchi, e lassi
Fan nan ponno i suoi piè correnti, e monis
Questo it guivera se andro lassi
Cueti lo amubio astrer fa largbi fonti,
Qui l'esercati ommenso accogles, e corre
Lon essoni fretta, e'i genioro foccorre.

Ciò detto 'n belcorfier guernito in punto
Gli prefento da caua tomba vicito,
Erad pe lumerollo a l'bora adfinnto
Dale ripe d'Anerno, e di Cocito;
Sellașe briglia hauca d'or con bel trapunto
Di fil d'argento, e così ben guernito,
Sù vi falle il Campino dal Mago illutto,
Come poggiar, come calar per tutto.

Eraquello il gran Mago, acui fu dato
Dal messaggio infernale assistato espresso
Dopporsi a quanto il cite già decretato
Hisueua,e Dio ne l'alia mente impresso
Il di, che vera la fielle infrintato
Erse le luci, e riguardo l'successo,
Nato tral gran Latino, el sero sommano.
El minaccuar del salo, el moto humano.

casò

Pensò questi (10 de l'huom fallaci), e fratis Disegni) far cosser gl'alti decreti, Torcer di quei le Leggi, e gl'immortali Inspisi ciccis, el volger de Panneti; Troncate al Roman Duce audace l'ali, E porre al valor suo mortal diniett, Poi d'eserciti consso, e de rouine Dare a l'Imperio suo l'ultimo sine.

of questo effects bauea volta la fronte In queste parti il rio spirio infernale, Ecomparso d'auavit al fero Armonie, Ch'bor veloce se'n va come bauesse ale; Prima tolto congedo, bor puno, bor monte Trauer [a, qual d'vi'arco vicuo strale, Rè's acconge del cor jo suo repente Rè's acconge del cor jo suo repente Rè's case si del sirvio d'intro se conte

Paffa quafi falcon, che vmil colomba
Segua volando, l'Alpi, e l'Appennino,
E l'Eridana ancor che altor rimbomba,
Métre bagna le piaute al Faggio, e al Pino:
Vede l'antica Reggio une s'intomba
Ei sche guidando il Sol torfe il camino,
Indi Verona, e Manto, antico nido
Del gran Cigno, che ali dil nome, grido.

Lungo le sponde poi s flende, e gira

Del Adriatico Mar , sin che à Treuslo

Giunge, oue le campague opache ammira ,

Possia verso Aquista rivolge il 1910:

Ingombra l'Austria ou bor seconda sprua

La pianta illustre, a mata in paradiso,

Pianta , che tento in alto : ramis sfloste,

Che ad oga altra più ricca il pregvo rolle.

Dd quesia oggi è traslata d'e Imo in viua Germe di pregio tà, che illustra il mondo, Il mirio estata, che a pregiata vilua, E si il lunro venir dolce, e secondo: Il tasso, che ce decendo: Il tasso, che ce d'ameraça prina, 'Mentre sossition de l'Etrus Co sone E che d'inessi de l'Etrus Co sone Sadorna, opre spegando altere e nuone.

Trafcorre ratio gl'erti monti, e vede
Buda, e Vienna oue co' fuoi s'annidd
Oggi l'augel, che formidabil prede
Fadel Trace Anoltor che'l ciel disfida t
Quint troub che'l campo amica fede
Tena pofundo con l'amurta guida,
Stanco da le fastiche, e da viaggio,
Sofferto in quel fentier lungo, e feluaggio,

A ripigliar le forze, à munir d'arme Latriaggi, à reflaurar le torme Sera qui fermo l'Ofie al vario carme Di tromba per fegany più fianco l'orme; Indi per faco che nouvemente d'arme Il campo rifarcina ordini; e forme, Quifi d'hono immenfa à cui s'mifa Folgore, e far tremar la terra ardifca.

A l'apparir del assalier Tojcano, Che fegno del di parentela se pue, Corre va mello, s'el anosa al Eujolano German di lui, che m aureo carro giace: A cui corona fal Drappel Jourano, Ched armi onuflo ad ejlo guardia face, Impone ci che i afcolti, e i introduca Entro à trapari, e ad eflo ficonduca.

Fà con grate accoglienze il gran guerriera
Eatro pollar i na la firaniera gente ;
Econdotto daunti al Duce altiero ;
Che viflod , voloniti r'accoglie , e (ente s Sortoflo , che unte fi innene, e'l vero ;
E la figerto mirò del gran parente,
E in pedi eritto di por le braccia al collo di ando pui volte , e con amor baciollo.

Informato da lui poi del periglio
De la Patria del Padre, e de congiunti,

-11 se la geno, e del sino hungo essiglio
Sidosse, e in un dannò se fielle, ri punti:
E di più non tardar prese consiglio
Tria che al "tilmo fin tutti sien quinti,
Precorreil gran desso, ne uno che arressi
Notte, ddisagio, che's sentre non pesti.
Muste padisagio, che's sentre non pesti.

Inuisibil tra lor cauto soggiorna
Il messaggio primier del Ré de l'ombre,
Esso appuna il senter, purga, e dissorano
Ogn'altro intoppo, che la strada ingombre,
Il visto gli ministra, e sugge, e torna
Mille, e più voste de le selue a l'ombre,
Tempra gli ardori, assura s'enuga l'onda, e'l veto
Supsice, e spira i bellico joncento.

Con la face d'Auerno i petti infiamma, Aguzzando gli siegna d'ague, e a lira, Aguzzando gli siegna d'ague, e a lira, Seaccai l'irmor con la fevenne fiamma Del rabbiolo pensier, che morte spira; Così marcia i gran campo, c'erno, e Dama Di lungo auanza, e nei furor s'aggira, il Mago meanto a confortar l'assistato, Rè, se ne s'a da sier abost trafitto.

De le romite felue a l'ampia reggia
Paffia Zambardo, e lo può far ficuro,
Che mujibil fen va fença che l'reggia
L'aunerfo fluol, ch'era gua intorno al muero,
Lo vittova a configlio in real feggia
Tra forti Eroi, mentrel rendea ficuro
Il Cittadin, che armato a la muraglia,
Hanea dato principio a la battaglia.

Hormentre il faggio Rédomanda, e sente Variato parer, discorss, e modi, come faluar lo stato, e la tua gente, some faluar lo stato, e la tua gente, some al nemico ordir srappote, e s'rodi; lunssfibil Zambardo a lu prefente A si fatto sirmon discoglie a modi, Non Stupir s'aggio Ré, main grado piglia Quanto il Cele per mai linguati conssiglia.

Non temer del nemico, ben che'l peggio Hauer it paia, e che'l foccorfo lunge, Soggiorni ancor, che in piccol tépo veggio Effa apparr, che ogn bor s'affretta, e püge, Refliti par, ne' dubitar di peggio, Toi che aiuto fouran feco s'eggiunge; Guerregger d per te potenția u nota Scefa muo pro da parte a l'hum remota Corri al muro pur'ib, prouedie, e guarda

«I tutto tuo poter l'ampia Cittade,
Chede' gran figli tuot non farà tarda
L'aita, e ne verran per breui fitade;
Fedrai, non temer pui fe ben ritarda
Fin gran bosco apparir d'asse, e di pade,
Tra poch'hore, onde sia l'empio nemico
Distrutto, e morroc, faluo il seggio antico.

A l'improuifo faiellar, la luce
Volge miorno al gran Ré, ma nulla rede,
Chiede and renga al juno, the lo conduce,
E moue dubbio, e taciturno il piede:
Al fin colmo di speme si riduce,
Non poiendo attro rdir, lá doue riede
Il nemico surore accompagnato
Da la speranza, e dad trapeglo armato.

Prima d'armi finifime guernito
Haundo il petto, e la real persona;
Ed in vece di fecttro, in man gremito
Il ferro, e l'elmo in cambio di corona:
Hor mentr'esso s'accinge, il campo ardito
Di suor, d'armi, e di Strepto rifuona,
Dietro a la serora de l'inuito Duce,
Lobe in triparito esercio con duce.

Come spinto da turbini, e procelle Nembo sen vien di verso l'Austro irato, Che munto di lampadi, e fammelle Le seltue attervase insessa il collese l'prato, Fugge l'sho postor cai grege; imbelle Da verdi pajebi in più ripostolato; l'à in rotta il bosco, e' seminati campi Romann tutta s suon di conso, elampi.

Tal pareil campo al primo finon di tromba, Che gli ferì loricchie, e infiamno l'ore, Ne lo spettabil moto onde imbomba Da lung il mar tral' fino gelato bumore; Ne vaculla di etrape si trutomba In esta ognamimal ento d'orrore; A si terribi vilfa si spuecta Il muro opposto, e suoco, e calce auuenta.

Fulgore

Fulgore pur l'ardente fiam ma, e coe
Donneuque guinge, elegui, ed armi aunăpa,
La poline accieca, il [a] [o aggrannie moce,
e mai dal fino furor li fugge, e [campa;
bal'atro-satioi (apitan feroce
Nel difenfor morti, e ferite l'impa,
Da gl'archi v[cie, e da lanciati dardi;
e dal fommo valor de pui gagliardi.

Nel primiero fquadrone altier lampeggia Egli mede/mo, e si fa Duce, e guida Del più vaflo Castello, il qual torreggia Como d armati Eroi, di cui considai, Ouesso la porta d'Euro assale, e seggia, El promo difensor da meti snida, Spingendo in lui di pietre auuersa, e grossa Crandin, obci mebri s'range, e truta l'Osla Crandin, obci mebri s'range, e truta l'Osla

Da la parte onde l'Auftro altero (cote
Le falde nura, e le robuste piante,
Sopra cento rausate, e cento ruote
Macchina surge eccessa, e correggiante;
Druarte, e l'o duce sur o luce, che puote
Domare s Regni, e la lor suria e rante,
Di Rosmondo statello, in cui la speme
Maggiore appo di lui la turba teme.

Da l'altro canto 39 villonar la torre
Anjelmo guida, l'Arctin gagliardo,
Che fempre lopra al gran valor precorre
Re l'animoso cor di lui non tardo:
Coss ben'ordinato il campo corre
Repente di muro, e par yoppo, e codardo,
A paragon di lui riuo, o torrente,
Che sende di mar precipiosolemente.

Le mag nanime turbe intente alzaro

Oer l'eccelsa muraglia archi, e baliste,

Etanti dardi, e macchine auuentro,

Che del raggio solar prinar le viste:

Altrocade da meri, altro al riparo

Corre a grandinar pictre, altro resiste

Contels, e balle opposte al nembo occuro

De le jactic, ober venimo al muro.

Lancimo anch'effi ait volanti, e trani
Da vari ordigni impetuofi fpinet,
E pietre, e palle roumofe, e grani,
Cui fi mrano ogn'hor di fangue tinte:
Qual fe cozzando in mar neuche naui
Da tridenti, e da roftr rifofpinte,
Caggion da quelli aucore, antenne, e pare
Da'corpo efitni vn mar d'angue il marte.

Il generofo Rè co fuoi più degni Scorre ouisque è più vopo, e forza, e prega, Prouede a glammofi, bor terr, bor legni, E queflo è quello a vari vifici impiega: Tal'hor dice, ò di Marte audaci iuganni Terror del Roman fangue, ecco s'impiega Ogni fua forza in voi; gite ficuri A difenfar di lui glamati muri.

Itene valorofi, e non fi tema
Da voi l'impeto lor, che toffo veggio
Lauuer fo fluottra la miferia efficma
Per le man vofire, e falno il real feggio:
Ecco il foccorfo onde vacilla, e srema
Rema [perba, io lo forgo, e'l riueggio,
Mente moognita altrui, mente canora,
Mel' moffo danzi al nafer de l'Aurora.

Soggiunse ancor, che per comun falute Di noi, si da le stelle aura guerriera, Postenzia cinta d'umnortal virtute Pugnerà scesa in prò di nostra steliera: Ite dunque situri a le ficute; Al sangue, a l'onte pronti, one l'altera Latina turba vine cinta di siegno, Ecol sin suo salaute i vostro Regno,

Mentrei dice coi fulmina, e lancia (on la feroce destra shor dardoshor pietra, Ad altri I petto ancide, altri la pancia Fora, në mai dal mur fugge, o i arretra: funacità di cor libra, e bilancia (on wrul forza, cui dal cielo impetra, Qual ferpe sher, che di vetusta poglia Scarco rimulogrife, e altre germoglia.

Pur da' colpi di lui sospinti a terra Learco Ismeno, e'l Canalier Filandro, Vn Latmo, vn'inglefe, vn de la terra, Cui bagna il mar nel promotorio Antadro: Cadder trafitti in la medefma guerra, Per la mede [ma man Cri[po, e Leandro, L'ono inciso nel sen , l'altro forato D'acuto Stral dal driteo al manco lato.

Nete difender può dal crudo telo, Aunentato dal Re mifer Cerebo, Quel gratifimo don, che ti diè il cielo, Con cui chiamafti al fuon le Mufe, e Febo: Felicissimo te se al verde stelo Sedeni a l'ombra tra Linco, e Filebo, Là ne la bell'Arcadia in grembo a' fiori, Che ancor godrefti i tuoi felici amori.

E tu mifero Andronico, che al canto Souente, & al bel suon d'eburnea cetra, Le Ninfe di Citero, e d'Erimanto Traesti armate d'arco, e di faretra; E con sonoro spirto teco a canto Scender festi quaggiù gli Dei de l'Etra, Hormuori, el'alma tuamufica fugge Dal ferro frinta, che'l tue moto firugge.

Con la medesma sorte a morte andorno Himetra,il gran Fiamingo, e'l Trace Alau Fuluio, Ridolfo, Alarico, e Clotaro Degni portar nel crin corona d'Auro; E Silurro, e Rambaldo accompagnato I morti Duci, & Arimante il Mauro, Tusti Signori, e Caualier sublimi, Che sdegna il braccio altier dar morte a gl'i

Sdegna ferire il Rell'ignobil plebe, Madrizza i colpi a più superbi Eroi, E i trattida gliarmenti, e dale glebe Lassa al minore ardir de' guerrier suoi: Sembra il gran Capaneo quel di, che a Tebe Sfidana il cielo, ò fommi Numi , e voi , O quel feroce, che da' Filistei Saluò d'vn'o∬o armato i vinti Ebrei .

Cefare intanto la volubil mole Fulminatrice d'afta, e di quadrella. Al muro accosta bal danzoso, e vuole Occupar seco la Città rubella: Spinge innanzil'A riete con cui fuole Il muro aprir , mentre mortal procella Scende da lei per difenfar la turba, Che fotto i palchi la Città difturba.

Auuenta giù nel difensor murale Vn diluuio mortal d'astati ferri. E di rotonde pietre, e fuoco, e strale; Che par che'l ciel rouini , e' monti atterri, Mentre il cozzator giufo oltraggio,e male Tende a l'ima muraglia, e faggi, e cerria Ridotti in leue fmifurate, e groffe Sommette a fostener rotture, e fcoffe.

Fugge il vulgo da' merli , e laffa ignuda La deflinata parte gia guardata, Scote il monto ficuro, e geme, e fuda Lo scottor per far più larga entrata: S'oppon di dentro a quello, andace, e cruda Gente di legni, e große pietre armata, Che i fondamenti preforati, e feßi Riparan con trauon greffi, e fommeffi.

Chi portaterra, e chi cumulo strano Di lane, e legni, e chi riparo face Con archi, elance al feritor fourano, ( be ofa paffar dilà con fronte audace : Ma cauto a l'hor l'affalitor Romano exceende dal suo canto ardente face, Che l'opposta materia ardendo firugge, E gli occhi al difenfor col fummo dugge :

Intanto giù da la gran torre il ponte Calanel muro, e fi fa spenda, ed arco Al gran Lat n , che con terribil fronte Teffa primier d'armi granofe carco : Poffan cent'altri, e fan di morti vn monte Surger colà u' fi contende il varco, Con auuentate macchine, e tormenti. E con lanciate pietre, e faci ardenti.

Sensifsi

Sentiff to floin and select vn fuono D'ornbul grido, e di femineo pianto, Sì come ai bor, che rumoreggia il tuono Reflection fend anubilo manto: Entra fra tanto il vincitore, e dono Ottien del muro lacerato, e franto, Portando con l'entra moral terrore. Del fecondo girone al difenjore.

Hauca Fiefole a l'hôr tre giri a l'uno
Dicci braccia da l'altro era difiante a
E fi potes fenza periglio alcuno
Per vasii ponti por di lale piante;
Ponti che fi fendean repenti; cin vne
S'vniuan pofcia al feguo tor tirante;
Quafi fiquammofo ferpe che ritira
In fe itefol atefa a ci tergo aggira.

Tral'nn giro, e 17a l'altro entrò la gente: Credendo entrarne la Città fluva n' Mal' fastra fecondo, e'i umoro fente: Ver lei venr da le feconde mura: Ecorona murò d'armilucente: Far contro al furor fuo crudel congiura D'homun frejebi a l'affalto, e vigitanti: «L'erri pronti a foffire tolleranti:

Hor mentre in questo luogo ognun s'asfretta.
Reprimer l'airui forze, i gran Druarte
Spinge le mole fua verso la vetta
Del fommo luogo anch'ei da l'airu parte.
E dal giro eleuato artino getta,
E snochi, e lance, onde ne teme Marte,
Gon l'Ariete innanzi si conduce
Al muro opposto di giorioso Duce.

Giunto colà vicino à merli spande

In dilunia di fulgori, e tempeste,
Col saettume, e par che a terra mande
sprzionato Aquilon, piante , e spresse
Il montono cozza, e ficapace e grande
Il montono cozza, e ficapace e grande
Vaccorron quei del muro, e con disse
Tentan d'appor ale novelle Ossie, e
Tentan d'appor ale novelle Ossie;

Parte scendan cold, parte offinati
Stannoa la pugna, & è con esi Argeo,
Capitan di gran pregio, che varcati
Mille perigli bauca nel vasto Egeo:
Eper terra souchet anco acquistati
Più d' vna rara spoglia, ed vn trosseo,
Huom d'anmoso cor, che bauca per poco
Tor le Provincie, e i Regnia servo, e soco.

Quefit bauca fopra il muro eretto al ciclo Caflet d'affe intessanto ampio, e sublime, et cut in facca di fuor scuro velo Scorza d'acciar da l'erti parti à l'ime: Aumentuam di ssis bor l'ancia bor telo L'auncrjo shuol, che banca ne l'alte cime, e Etraforrea di quelle ogni ridotto Darunte, e grofic campi condotto.

In questo scaricò l'aumersa torre
Dale faretre ogni quadrello, ogn'asta,
Ecol suo gran valor si venne a opporre
Al gran valor, che contro a lec contrasta:
Torreggia Argeo colà, gira, e trascorre,
Econ vn dardo à Sao la tempia tasta,
Mentr'eicercana il sormidabil'arco,
Con em serir non si mai stanco, e parco.

Gimnge il ferro pungente, e fora, e fende Il cano del orecebia, e la cernice, Esparatione de la mentre de la man colà mentr'ei lo scheme, e dice: Vibra bor le frecce, el inemico arco tende, E drizzal verso noi, se più ti luc, F\$0 cade spirante, e non visponde Ma salta in Acheronte à gnazzar l'onde.

No cessa il fero Etrusco, bor pietra, or legno-Gittar da l'alto, e rinforzar le torme, E tor da vui corpi l'alme m pegno Del suror suo, poi risnegliar chi dorme: Pur s'auuiene in Druarte, e mortal segno Al sin si did l'arco suo ne s'orme; Muoue a tempo, sì ch'ei l'acuto serro No l'immerga entro al siaco sino al cerro. Sdegnato

.....

Sdegnato el con la man tofto si suelle Il dardo, e contro lui ratto l'autenta, Stride volando il sero, e nele belle Armi s'assissa, e al sen se gli presenta: Penetra il duro sirul sino alla pelle Mi gran s'ampion, ved i passar più teuta, Represso da l'Accuar s'aldo, e perfetto, Dicui portana conto il tergo, c'i petto.

Ben cadde al colpo fuo l'Etrufco arciero
Mosto non già ma fenolmente flanco,
Dal fangue sparso onde'l vigor primero
Maneà che ogn'hor gli ricia dal lato maco:
Maneò cieco di nuncar del gran guerriero
Nel disegior virtú, tal che più franco
Pennel sorte Roman preso baldanza
Dalo sparir de la real sembianza.

Occupa in tanto il muro il gran Latino,

E fale febire fue paffare aunate,

Rompe laffora muraglia inde vicino

Spinge al'altra la mole correggiante i ...

Non fele geld'alpi o' Loppennino

S'apponesse, stati faldo, e costante,

Al furor delo stuol che surge armato

Di bellici strumenta dogni lato,

Malatorre one Anjelmo, e'l grand' Ircano Pugoano a fronte via più lenta paffa, Però obri l'ommo ardu tel Rej (ourano Facilmente di là paffar non lafa. Pur guardando de gli altri il cafo Itrano Lafia il giro ficuro, e'l ponte paffa Eruforzando a fito poter s'affretta L'altro riparo, a' fir ai quel vendetta.

A la fuga del Rè l'ignobil turba Fugge à l'altro riparo, e volge il rifo, Econ varie diffe a quie preturba L'entrar di douc quello appare incijo: Qual fe' l'Evo talbor s'erge, e conturba Con l'onde Roma, e fuor del feggio afrifo, Già argini rompe, e col fuperbo corna Suelle te ade, e le muraglie intorpa

Tal parue il campe a l'hor, che'l primo muro Prego cedendo a lui le flanche [palle, Onde l'Oste varcar post ficuro Dul puffo aperto in più ripoflo calle: Entran le fohere a gara, e via più due, Contralto fiuno cutro la chufa valle, Puffui le torri e par, paffanoi graui Monton cog zanti, e catapulte, e trani.

In vn momente alzar si veggios cento Macchine minaccianti; e sar corona A glopposit ripari; e di si suaemo Colonar, passando ananti ogni persona; i trat'wa giro, e l'altro, a cento, a cento Sotto il furor di Marte, e di Bellona; Giacer calcati; e vinctiori; e vinci Ugualmente cader per terra essinti.

Sembra il ristretto, e formidabil fosso e Che cinge le muraglie alte, e munite e, Qual bor Cocto più di fiamme rosso Mormora intorno ala Città di Dite :

O qual Babel da fulmine percosso, o qual Babel da fulmine percosso più di Jangue portici; e mejchite :
Van suso al ciclo i gridi, e le querele Del ribellato sinolo, e del fedete.

Haucuano i Latini eccelfe traui Tuantate in terra a la muraglia opposte y Sopra cui per trauerfo immenfe, e graui Librate antenne eran con arte pofte: Xele cui cime poi, quafi in aui Ampie gabbie di ferro vfcian composte, Entro a le quali i Cuudier più degui Entrauan retti da più fediter ingegni.

Poi con argani, e canapitiranti
Sossiningean l'altra parte ver la terra,
Onde quei se ne giano al cici volanti
A portar sopra il maro orribit guerra;
Queste macchine sur, che tanti, e tanti
Lanciati Eroi levar tosso da terra,
Che in breuc bora i espi d'buomini, e d'arme
Il giro eccesso, e di sunesso ame.

Simpifee

Stupifce il Re con gl'altri , riguardando Spettacoli si nuoui , ardir fi Strano, Ne s'arrefta però , ma rincalcando (no Va questo, e quel, trocado, e braccia, e ma-Urta , reprime , inalza,e vibra il brando, E giù trabocca , bor Duce , bor Capitano , Fala fpada di lus per cento fpade, Sinella fera destra, e punge, e rade.

Disperato furor pugna, e combatte Ne lo stuol ferociffimo di lui, E con l'esempio suo puguando abbatte La folta turba de' nemici sui: Ma sì feruidamente prta, e ribatte L'ardito affalitor la poffa altrui, Che forzae pure al fin che s'abbandoni Ogni difefa, e l'altro varco doni .

Inuifibil Zambardo intanto il fero Successo feorge, elminacciar del fato, Da torre eccelja , e del Roman guerriero Nota il valore in lui dal ciel traslato: Corre al rimedio tofto, e dal più nero Chiostro d'Inferno muoca il fier fenato, Il fol s'imbruna à facrilegi detti, Ed ogni Stella oltre a gl'empirei tetti .

Dice , formato pria cerchio rotondo Discinto, e scalzo, à voi che'l baffo Inferno, Ombre calcate, cui dal ciel giocondo Melle precipitò giù il Rege eterno: E voi che qui ne l'agitato mondo Vibrate a senno vostro ardore, e verno Quì v'adunate al mio comando pronte; Dal Ciel nembofo , e dal tetro Acheronte .

Io vi comando , ite , e mouete erranti Gl'orridi nembi , i terremoti , e venti , Formate neut, e fulgori tonanti, I surbini, le pioggie, e lampi ardenti : Onde ne reflin lacerati, e franti Gl'empi Romani , e disipati , e Spenti , Nelasate, che a quei refugio arrechi Tomba, trabarca, antro riposte, o spechi. Ecco al fier mormorar de' suoi sermoni Del ciel turbarfi i luminofi campi, (loni, Fremer per l'aere gli Austri, e gl'Aqui-E fulgorar da quattro parti i lampi: Precorrer poscia quei fulmini, e tuoni Tra varie piogge, e grandinos inciampi, Surger turbini, Bufere, e procelle Con nembi ofcurs à minacciar le stelle.

Và in rotta il ciel vanni la terra, e'l mare, Ene crollan gemendo gli erti monti, Fremon le selue immense, e vacillare S'odon soura il terren colonne, e ponti: Rosa Euro, fcote : fcogli, e nel rotare Versa dal seno vn mar con larghi fonti, Spargon le piante la lor verde chioma Da gl'Austri [nelta , difipata , e doma .

Con orribile aspetto ogni torrente Ogni rino vinace, ogn'ampio fiume Cinto d'immondo limo al za repente La fronte al mar , con gorgoglianti foume: Il mar limpido no, non più lucente (lume, Biancheggia immerfo entro a mortal vo-Inobiottendo entro al fen fraffini, e faggi & cerri , e querci , e pini irti , e feluaggi .

Grondeggia il ciel, fulmina, Gione, e sbuffa A tutto fuo poter Garlino, e Coro, E fan jopra il terren cotal baruffa Che'l monte,il colic,e'l gran dinien fonoro: La Bufera infernal girando azzuffa Grandini, e piogge in così siran lanoro E d'algente rigor carica fcote L'ali ag hiacciate,e'l mondo,e'l ciel percote.

Ogni pompa à la terra vrge , e consuma La grandine fonante, e'l turbo errendo, Globi di nebbie van girando, e fama L'aer commoso dal suo giro alterno: Porta douunque freme algente bruma Aquilon fero, e si terribil verno, Che fi congela il ciel non che la terra, E volge il mondo,e gl'elementi in guerra. Roui-

Rouinoso dal ciel 2000 a 'auuenta Colá douc i Romani ergon le teude , Ecol fato infernale cliinguer tenta Ciòche dauanti il passo gli contende : Rè di suellere, o franger si contenta Trabarca, o padiglion, che trato scende, Tra carrioggi, e gli scompiglia, e rompe squassando al campo altier l'altiere pompe.

Voltan per l'aet den jo i fuelti limi

A fun di tampi, e di turbini alterni;

E feco i tronchi, e fulminati pini

Volan confusi entro a gelati verni;

Rudotta s fimit termine i Latini

Non tronan pace in mezzo a tanti scherni,

El gran survo, che gli perturba, chatte

In na le sorze, e l'alte moli abbatte.

Abbatte a par con esti argini, e sponde,
Macchine immense, e smisurate traui,
Ripari, ed arme al suol van sotto a londe,
6 servis, ebronzi rilucenti, e graui:
11 rento spezza, il tuono vrta, e consonde
La pioggia imerge, el tutto auniems, che ag
Mancante sorze a vizorosi cuori, (graus,
A petti l'alme, a l'alme i vini ardori.

E força è pure al finche si diuella Dal muro il grosso escricio, e se'ntorni, Cedendo al vento ivato, e a la procella, Colatra dissipati suoi soggiorni: Traequanto traer pudo sos (so, e mella Valle auangata a le rouine, a scorni, De la turba infernat porta, e c'alloggia Schiuando a suo poter grandine, e pioggia Schiuando a suo poter grandine, e pioggia

## Fine del Canto Quinto.



# HOLENGA OF AND CHARLES AND CHA

#### CANTO SESTO.



10RINDO intan-30, e la vezzofa-Armilla

Restati in sen de le siluestri piante,

Il giorno, che da lor parti M;rsilla

Per trar di mano al mostro il fido amante: Poi che a la conturbata lor pupilla S'inuolò chiusa entro a la selua errante, Intenti l'aspettar, chiamando in vano L'amato nome suo pe'lbosco strano.

Era cinto di rat trafcorfo intanto
'De l'Emisfero amezzo corfo il Sole,
El rinuido guardian coi gregge a canto
Giacca tra l'erbe filefo, e le viole:
E vidia dognimorno il fiebil canta
Del rofignol formar voct, e carole,
Giotian tieta l'ino temprati ardori
Le febere de le Ninfo, e del Pailori.

Quando la vaga coppia errando venne
De l'erra balza al rouinojo piede,
Oue giunta improusjo in buom s'auuenno
Doginojo, meljo, afisjo in rozza fede:
Vedutolo Clorindo il piè ritenne
Del buon deflireiro, e la cagion le chiedo
Del a mesilizia fua se proferendo
Indi al bijogno suo la via offiendo.

Era benigno il giosinetto, e mai Non mano di focco fo a chi glic'i chiefe, Solleulo iofo i nubilofi rai L'altro, che'i fion de le proferte intefe: E in coi metti, e lactimofi lai La cagion del fino pianto fe palefe, Genti guerrier, ben che refugio alcuno Ron speri, il duol si narre o importuno.

Uißi, mifer ome, gran tempo amando Giovinetta leggadar, in cui natura Infufe tal beta dra, in cui natura Infufe tal beta dra, che sfaullando Giocchi, velauv al Sol la luce pura: Questa ottenut: al fin, me'n guo errando Con lei, godando i fiori, el averdura, Tra queste amate valli, a l'ombre ameno Gl'autri ammirando, ele feluagge (cene.

Transport of any

Hor meatre al mormorlo d'aure, e rafedis Gudeuan lieti va dilectofo Maggio, Saltar d va untro oltre mifara jaclli Duo Eauri vfati fare a l'huomo oltraggio: Uenner quelli, e meatrio tar i for nouelli Sceglica per farne al crin pomposi omaggio, I più legiadri, e la gentil donzella Mimuolar, dè ra meco amata, e bella.

Corfi al pianto di lei, che alzana al cielo
La meis li jima voce, e curnati l'arco,
Coccando in van più voise il grane telo
Mentre ratti fuggan col dolce incarvo:
Ma quei fera, a glicufios tra felo, e stelo
Paffar velosi, one tra [cogli vn varco
Sapre, adito donando a cio i vi paffa
Sapre, adito donando a cio i vi paffa
Sapre, adito monte in cana tomba, e baffa.

Qui) fie acciar, qui la mia donna afcofa
Fà da coftor, qui cossi audace ancisso,
Man ne l'entrar di les tronas ristosa
Spinges cus secces le correr mos reslio;
Percebé con vissa fera e disleguasa
Iraconda s'oppose al pensier mo,
E con sirida, e con grass, minaccianti
Fè vani, e trissi mes das qua errantie.

Nê jîs poco feampar fuggendo a l'bora Dal'antro deperto a intro corjo, e mello Laffar de gli occhi mies la viu autora 4, Freflix cucci nagel filmega co filho; Qui accado figorgo da giuccula fiora existifio da pianto va rapido injectilo, Lo conforta el windo, el acuici na Frega gli mostir once i fiso bas a inistrna.

L'afflitoamante a thor fidrizza, e'l quida Sotto l'orrida balza in tetra valle, Dimostrando li 'antro onde s'acanida L'orribit mostro in quell'angustio calle: Sostia quinto i querricco, è brando finda Dal fodro, e volge a liul'altere spalle, Toi nel soro si caccia audace, e crede L'empio mostro incontrar, ma sulla vede. Vede in vece di lui sche l'antro oscuro, El a volubil pietra si congiunge, ( biudendo dientro a l'incatato muro, Che cinge il bosco, sin cui passaudi guange stramagame, anualtra, et che sicuro Fà così dumzi, bor tema grane il punge, Tema di se non si cui ma de la Dima Restata ni sen di quell'ambro a ruma.

Saggira indarno, e didolor si sface, Cercando in van lattessa tribes e Qual sier Leon, che la bramata pace Git turbi, o sebre, o più mortal seria; o qualegro, che languido soggiace, Olire a l'etteo ardore, a strano vita, he ogitato da mal crudo, e doglioso Insham sindanne, e sognil sio riposo.

Da disperate infania anunto ingombra
Tutro dolence i dolego, e giunge done
Sotto va metio ciprefio a la foti ombra,
Che con stebil fusirro l'aura mone:
Sorger mira d'Auerno Vicita va ombra,
Ombra da spanentar si nel ciel Gione:
Che vedato il guerrier pe'l bosso errante,
Vosse vodato il guerrier pe'l bosso errante,
Vosse voda il e mossi nos piante.

Pennel non pinse mai, mente, o pensiero Non seriste, o incresse data sorma, hance school icropo, est quardo sero, son cechi nò, ma sel de gleech sorma: Testa d'angue evintia, est dente intero Di selmaggio cignale, e'l petto, e l'orma, Coda di serpe, sumana sorma, e griso Adunco, et otroi a guis d'i pogriso.

Ginntainnanzi a Corindo, io fon colei
Diffe cui cerchi, e monti fichino, e fdegno,
che pretendis da me f fe amante fei
Palfa felue: qui d'Amore e'l Regno;
Qui fi di pon de gl'-morofi omei
La grave foitna, e s'ha di pianto in pegno
Iumori al tifo, e du fallace borore
Idol del modolo, f di agravati core.

Spauen-

Spauentato il garzon la spada firinge, E in vete di risposta a lei s'aunensa, Stimando osser conselle in cruda Sfinge, L'acuta sunta al petro gli presenta Passa mortal nel spetto, e violensa, Tal cher siminate cade, e dampia piaga Per doppia vena il suol di sangue allaga.

Mifer oggetto in qu'un be partir cred Lo finarrito guerret dal fei mostro, L'amata doma fua gemendo vede Verfar dal petro il bel cinabro, e l'ostro, Eda la propia man fenza mercede Restare estimati in quell'orribil chostro, E quella cui slimò nemica betua Esperieto de lasso m'ampia sciua.

Vedein lei fatta la mortal ferita
Da le fue man ful delicato feno,
E dal ferro erudei tronca la vita,
E feco fpento il bel guardo fereno:
Resta del oltrafito, e la forita
Terra preme col pondo, e si vien meno,
Languida giace alquanto, indi i efiolia
Da l'interno doloro espresio, e molte,

Nd-più la bella estinta, ne più mira Il negro speco, il bosco, e la riuera, Ma gioconda pienura oue s'aggira Di fiori ornata eterna primauera: In cuirra l'erbe ogni bor zestro sprra, E caman d'angelletti alata schiera, Ridono i colli intorno, e le sonore Aure riusci, i boscho i, sombre y e l'Ore.

Tra fodorate rue, e tra mirteti,
Che al fuperbo teatro fan corona,
Sente accenti alternar fonni, e lieti
Per cuil'aer, la valle, e'l bofco fuona i
e mille mormorar tranquilli, e quicti
Rini, e fillar da lor chiaro Elicona,
E nel metzo del pian rimira vago
Dombrofi [eggi cinto e regrefi va lago.

Mira ratte da quel ira verdi fronde
Guizzare armate di cetre, e viole
bille iguade donzelle, e in mezzo d'onde
Far con la lor belta vergogna al Sole:
Indi con armonie dolci, e giocende
Tefler ebrie d'amor verfi, e carole,
i forifi da bel finon de nonci accenti
Lo firepito de l'onde, e'l finon de venti.

Sentequesti da lor i civiosi canti Articolar con armonia foane; Ovoi che al cild' ampe leggiedri amanti Passat da la vitalunga, e grane, Quesso d'I regno di lui, qui dogliase pianti Ham fine etterna, e non si turba è pane Amorosodissi ra quessi albori, Ma gode ro mar d'aunemarosi ardori.

Odel ripofo, e del diletto amici
Correte al ben ficuro, e pien di gioia,
Deb paffaet en noi gianni felici
Lungi dal mello pianto, e da. la noias
Qui le vite beate e, e beatri
Han feggio eterno, ne fi turba à annoia
Amorofo piacer, ma nato fpira
Terpetus ben, c bei mi quefo ciels'aggira.

Questi al bel suon de le temprate lire
Vitimi accenti respicati soro,
Quando d'un bel cespagito vidde vscire
Coronata Napea di verde alloro,
Con cento alter compague di se venire,
E fargli vnite intorno vn vago coro,
Carcbe le man di preziosi odori
Dirari frutt, e variati sori.

Ginta la bella Ninfa in cristallina
Bicchier versò brillante, e faporita
Da vafa mueflo d'or, foane vino
Facendone al guerrier cortefi innitio:
Effo tratto dal Sol del peregrino
Afpetto, e quasi di fe stesso vicito
Per tante nounti da la cortefe
Dina; al terro rubin ne le man prefe-

Prima di dolci frutzi il gufto fazio, Ed'amorofi rezzi ingombro, bebbe ; Alè beuto posi posi lungo fozzio, Che'l forbito diletto in lui s'accrebbe: Fugge il mello dolor, qual fero firazio Dianzi gli fédel cor, cui tamperebbe, Submice in lui de la fia doma il zelo, Submice, il recebio ardor conerre in gelo.

Fugge dal petto fio mestizia, e doglia,

E y entra in vece lor letizia, e risso e
E mentre clinac of rin, faltro germoglia
Cangiando in va momento habito, e viso:
Così resto ne l'incantata spoglia
Ilbuon guerrier, dal mago anch'ei deriso,
Rè d' Armilla vie più, ne del l'uga amore.
Gli souvien, ne cognosce il profesio errore.

Ella intanto dolenie il cauo speco Chiuder co bei prezion veduto bauca, El finto peregrin, che restò seco Da quel seggio sparir donde sedea; Planse misera, e corse y folle, e cisco Entro il amante, e de l'entrata rea, Cercèl vestigio, e richiamo sonente Il nome amate, che non sode ò sente.

Rispofe al pianto fue dal duro feoglio Ecco alternante al fuon fatta pretofa, Afecitaron gli angelli i fluo cordoglio o Econ le fere fue la felua amofa: Xe pianfe i truoce I fuo penerfo orgoglio Depofe il Tigre, el dera metrofa, Sofprar l'aure, el acermar le fonti Al fuo languir, colli spelon bege monti.

Dicea dal dual trafitta; «Abi fera forte Di mê nemica, e del mio ben fallace, Quanto di tê mi dolgo, che a la morte, Dit togliessi, bor del ferro, hor de la face: Che se mortuna d'hor tra breai, e corte Hore, passano a la bramata pace, E non m'bauressi ripercosa, e vinta Hor contimore, bor con speranza finta.

Felicijsima abime se'l fier tiramo
Sogana fopra me'lo fleggo interno
Il di , che al patre mo fe'l mortal danno,
Char non faret tra quefto vuo Inferno:
Ret is Contaon in dolorofo affamo
Per me farefli , in così rio gonerno,
Tra duri fogli in va fepolto uno.

Io d'infelicità fui fatta fegno Il giorno miferabile, e funello, Chentra i lafia per ted amor nel regno, Regno fatto per noi deferto infelio: Che fiò mifera mè, che più m'ing egno Trolungar l'aura al mo niner moleflo, Che non m'accido omai, perche ritardo La morre, fe del 50 perquio bo'l guardo.

Deb prima abime che di quest'alpra felua Con fero afpetto, e formidabil guifa Famelica di mé ràpace Belna Venga, io farò da le mie mani uccifa; Forje aunerra, che alcun che qui s'infelua Trouando (alma mia dal fen dinifa, Tra quest' ombre mi dia fepolero, e copra L'Osa mifelici mie, pietojo a l'opra

E forse ancor petria l'amato amante In progresso di tempo a scir del comso a E seposta mirar tra apeste piante s Mé, un una mirare bebbe sempriso : Enotasa del cor la secolante, De lo spirito mio dal mondo escluso, Trarresi centra di cirra, e nel suo petto In memoria di me dargli ricetto.

Tomba felice ben faria fe amore
Micollocafte net "amato feno",
Gedrei douunque fuffe, o'ral'ardore
De l'arfa Libta, o un placido terveno:
Godriel fortro mio raro filendore
Se in lun flanzeffe di delizie pieno,
Mirando in effoogn'hor l'obbetto, e'l zelo
Ond bebbe doppia uita il mortal uelo.

H 2 Così

Così dal duol fospinia inacercando Scoficelo balza o drouino fa finda ; In cui falendo, e già prezipiando S'occida, non bauendo laccio ó fipada: Quando vidde repente de rodando Tortora scender da l'alta contrada; Dietro a cui s'era con rapace morfo "Pollo vn Aflore,e già gli premea'l dorfo.

La ricoura la donna, e la difende
Dal vorde rativos, indi fi volue
e 1 fe Heffa; e da tal prodigio prende
Somma fperanza, e miner fi rifolue:
Le forgiungè va penfiero, e la riprende
Del mal proponimento in cui s'inuolue,
Mofiradole, che bluom, mentr'egli o à vita
Sperar deue dal ciel perpena aita.

S'arma d'ardir vivile, e, si confole
Con la menoria altrui; co' suoi successi;
Con la menoria dirui; co' suoi successi;
le ben si ritroua inerme; e, sola
Ciuta d'ombross faggis; e di cipressi:
Temer non vand, ch'o spi timon gl'inuola
Il desio di morir; mirando in essi
Il periglio di morir; e che la morte
Può sol disacerbar fua dara sorte.

Mà per faluarla castital, che cara Tiene aflat più che la fua vita "ficioglie La vicca gonna al fuo bel coppo, e impara A farne d'huom vie più ficure fpoglie: Fende quella in più gwife, e et più rava l'orgia l'aumanta il busto, e fecotoglie Forma viril, celando auvei capelli Con mille interno attoricighati velli-

Sembra cinta cos) la bell'Arciera ,
Che fosto habito d'haom forma Babelle, Resselle que dissiri e se frauento guerriera
Dell'indo adulto le contrade belle:
In tal eyista composta ardise, e se freme
Domar gl'influsis, e le maligue fielle,
E in quei boschi babitar sin che migliore
sorte le renda i sino perduto Mmore.

Di là fi parte, et a Pei calcati vestigi al tonu' outle, Oucla schiera pastoral soggiorna Godéda d'hombra va semputerno Apriles Iui al bor che co' rai la terra adorna Febo, e quando si carca, e cangia fille, Guidalta greggia al pasto, e la conduce Al sido albergo, e n'è guardiana, e duce.

Ele mani vfe far fregi, e vicami In vicchi drappi, e u delicati ini, Hora m veca di porpora, e di flami Teffon ficelle di pied fi faggi, e prai: E da pendenta, e giouanetti remi D'aceri, bofii, e di ciprefii alprai Traggon le fovre, e ne forman fonore Sampogane y e Cetre a lo firmar de l'Ore.

Tal borcon ferro tortuofo incana Nappi di legno, e con le mani intatte Dogne partindo bumor gli punga, e laua Indi vi spreme il preziosfatte: E ne fa civo a sè qualbor l'aggrana L'anida fame in quel ombrose fratte, E qual bor d'arra nube il sol si vela Sotto runida pelle il corpo cela.

Ne passa giorno mai , che'l caue spece In cus seggiorna le progeniero Amanie Nen ristis piangendo, e dica seco L'inflice d. les successos errante: Et delinet listoria el sonra d'Eco Non meida col ferro o mille-pianie, Ecb' alle deita de' grati orrori (cor sonri Mon porti bor latte, bor mele, bor s'aisti,

Cefare intanto eutro a ripari accolta La gente hauca da le s'ostinte mura, D'acqua di fango, e' d'art, polue innolta Orribilmente oltre a l'Yfato ofcura: Langue la plobe afflitta al membo volta, Che macchinò ver lei l'empia congiura, Dualfi di kii non Joi yma de la forte, Che al wemico febiuò rouina, e morte.

e manuty Lyongle

Chi la tenda sărufcita acconcia , elarmi Forbe di forze limo ingombre , e brutte , Mitri in ruudi tronchi , e faldi marmi Stendon le vefti , v fien dal fole afciuste : Questi efala dal fen dogliofi carmi Mirando le fue merci al fuol disfrutte , Tral'arena (epolta, etras torventi Squarciate , e rotte dal furor de venti.

Altro tra monti di confusi arnesi
Das survo disspasi d'Aquelone,
Cercai perduta ammanti, e cari pessi
De la resistata in campo gronissone.
Chi per amino essimo to emmotri offessi
Da pietra d'adra on la mortal tenzone
Geme languendo, e le ferite bagna [gnaCol proprio piantos] e suoci sangue siano.

Corron di qua', di la', mal conci anch'essi 1 Medici d'eurar mortal serite, Ei lacersta corpi; ci membra oppressi Premoa chiamando di suo vegor levite: Erme l'opra; etra cerri, olmu, «espressi (nocomo a tatessetto erbe instinte; Da'cui suchi salubri in modo strano Va stillando in attrui medica mano.

Mal | Samo Eroe, che di può interno affanno Ingombra il corben che di fuor no linofiri, Scorre per emendar l'hauto danno Con frettolofo piè cancili; e chrisfri : Vede ounque fi volge empio trianno Pattoi inembo trudel di gemme, e d'oftri, el le ricchezze del fuo campo immerfe Tra fuelte piantenenie; progge amerfe.

Destina a l'opre manual coloro, Che di rustici a rustici a rustici palme, «Viciarcar tra le rosine l'Oro Sepolto da la pizggia, occhio de l'alme: Ad altri impon, chel trouato sc(pro Tra l'altre si riduce a mate salme, Quà padgiton, cod il sen lardo, etcl: Sitrae, che arida gleba gionde, e vela. E rincuorando i sbigostiti pesti In si fatto fermon la lingua snoda, Generofig suerviera al mondo eletti Per aquiflo immortal d'eserva loda; Non fia, non fia di vai chi mai fofpetti Del fato auuerfo onde il nemico goda, Perciò che ogn'iber volubilmente immosa Gira forumala fallace vota.

Oggi se'l ciel son nubiloja fronte Non fi mojirava dopre vojtre auverfo, Reflausa il Retofean tra movir ed onte Da le forze di noi, vinto, e dispersio Piacque a la jorte sua, obel piano, el monte Fosse a despe tenebre sommerso, Et in vecca prò sod'aure, e d'ardori Rojassel icte per lui nembo sonori.

Doman for se auner'd che volti il tergo
Foruma al'opre sic come far suole;
En di ssiano del resolano albergo
Grit a simistro la volubit mole;
Questo è certo sperar, per questo m'ergo
A più vuo desso come il ciel vuole;
Che de moti di noi ministro eterno (verna.
Re porta borg querrasso pracessos stateso.

Nè di speranza sa 4
Huom per vario accidente o strano caso, reccidente o strano caso, reccidente o strano caso, reccidente e se qualine carco si neue Surge, mandando il ser Noto a l'occaso. Vico Prim-uera poi, che in tempo breuc Uersae be, e frusts da pui nobituajo, e consist fortuna immistrice
Unanbo y stabomono pom sigri por siluc.

Mè doutet temer , che nulla mauchi
A l'armigero campo, perche aguivora
Qui dal l'ebro portar nou son mu si-nachi
Icarriaggi senza far dimora:
Munite il petro pur d'aumis franchi
Onde veggia il nemico l'ultim'bora
E le novoje mura a terra estime
Sund ale s'orze assifre opperesse; a vinte.

Le vettouaglie, ele reliquie spentes
Dal fumunar del tempessos (Noso)
Risurgerana a conforta la mente
In poct/hara da suol palustre ignoto;
E pria che da s'ostel del Oviente
Ritorni il Sol dal suo cammin remoto;
At muro tornerem; lassa diana;
Sdruscito, e rotto, and ci più non s'ananzi.

Stringer consiene bor che fortuna arride

A desir nostri la città nemica ,

E cost autor de le celesti, guade
Non risparmiar disagio, ne fatica :
Così vinse' Alessanda, Actobile , Alcide,
E Ciro, e Sersene e trade antica;
E da tostinazione Troia , e Cartago
Cadder sposte un rountosa immago.

Sì diffe il fommo Duce, econ ferena Frontes, faglio vego ne freddi cuori, Mentre il fier guaffator fuor de l'arena Trae con lietocor merci, e tesori; Dato fine a tant'opra, a rica cena I faggi Duci, e i Canaliter migliori Seder fè feco, fendo il Soi fommerfo Nel onde a bran vessitol' rumerfo.

Pafiò la notte, e di fulgenti raggi Cinta, e con piè di rojo pici l'aurora, Chimando il gran pianeta i fuoi viaggi, Per cui l'aprica felta il crin s'indora: Surçe al ligre di let tra murit, e faggi L'amato rofignol, che i bofchi honora, Innitando col fioco de muoi accumi. A cantar feco de col di augelletti, e venti.

Quando il gran Capitan, cui preme il corz Senza punto ceffar noiofa cura y Re lo fipantar del mattritino albore Drizzò l'Ofte animofo in ver le mura ; E con virtà di gemino valore . Il fatto acquifto d'occupar procenza , E rintegrar de militari ordeni Le vacillanti ruote ; fuelti l'égni; Ma la ferocità del fier nemico
Con intrepido cor contraßo face
Al difegno di lui nel nudo antico
Traendo il tutto a fe con mano audace t
Equel che ton mon può nel duro intruco
Col ferro firugge, con l'ardence face ,
Tenendo a fuo poter da fe lontano
Con archi, e fiondes de General nomano.

Saffrettanquei di fuore ergere al Cielo
Tumuli di terren, bafitoni, e traui y
E farfi a comun prò ficuro velo
Da febiuar dardi, lance, e pietre giani;
Onde ne l'offi a' terrazzani vn gelo
Surgase d'orvore algente il jen gl'aggrani;
ddirando gl'ofinati lor pareri
Duenir più, che mai tremedi, e feri.

Alzan dal canto são d'asse, e di pietre, E torvi, e merli, e baluardi, e sorti, Locandou baisse, archi, e sartre De le mura in disse, a che le porti; Red as ta sopra mai viene, che 'arretre Per periglio nessur d'armi, o di monte, Ne'l sesso in melle, o men l'eta canusa In disse sonon morte riplusa.

Zamberdo anch'ei con dissificati modi Incita a l'opre il Cittadin d'. Auerno, (he per tessere altrus trappole, e frodi Spiega quanta persidiace nel Inserno: E con Paris sattisti; e varis modi Forma sulfurea sace, gbiaccio alterno, E con nuone intenzioni, e ordigni Strani Dal muro tien glassilatorioniani.

Quefte amuentate ne l'auncrfe schiere Vibrano bor häme aduste, bor freddi véti, Che a le turbe fostissime guerriere Hor portan grane incendio, bor ghiaci alĉe of "wope co" alturo ogubor seuce (gêti: Doglice infocate, aspo o delor di denti Suegliano in quel cui la fortuna, e'l fato Per la lor morte d'incontraris è dato.

Come

Come quando dal cielo irato fcende Infocato vapor ne' basti campi . Che ouunque batte rouinofo incende, Ne r'e chi dal furor suo fugga, o scampiz O tal bor , che intricato l'als ftende Borea cinto di turbini , e di lampi , Che col veloce imperiofo volo Suelle le selue, e crolla l'Affe, e'l Polo.

Spinge mal grado lor, gl'argini eccessi Cefare il generoso, al rotto muro, E di troncati cerri , olmi , e cipreßi Forma vn riparo altisimo , e sicuro; Oue a piantar gli alloggiamenti spessi Leturbe incita, e con penfier maturo. Stringe a tutto poter l'ampia Cittade, Serrando i paísi, i portici, e le strade.

Mor mentre egli trabacche , e padiglioni Dat pian trasporta al più sublime colle, Ecco da' fuoi guerrieri addur prigione Huom ditetro fudor bruttato, e molle ; Che di barbaro aspetto, e di sermone Amanti a lui l'altera fronte effolle, -E puol parlar , ma le confuse note Di lui Cesar non sa, ne intender puote .

Chiama per penetrar la Strana voce Il generofo Irone; Iron, che nacque Ne la magion doue l'Oronte ba foce, & fa di falfo bumor granide l'acque : Coffui parti la ne l'età feroce Dal natio mdo oue già in cuna giacque, Et auido imparar costumi, e riti Cercò la terra, e'l mar per tutti i liti .

E d'inzegno souran dotato apprese Trajcorrendo Città, Caftella, e Ville, Varie lingue , com' ei variò paese , Praticando hauca visto a mille, a mille; Questi comparso, e le sue note apprese Fulminando da gi'occhi ampie fauille y Dife questi è del centro, ò meffo, à fpia Quinci mandato per confusa via .

Evolto a lui con rigorofo fguardo L'interrogo del peregrin fentiero, Minacciandol punir con laccio, è dardo, Quand'egli al sermon suo celaffe il vero; Spauentato il prigion qual Cerno, è Parde, Diffe effer del nemico vn meffaggiero, Mandato al Re da l'aspettate squadre, Che guida il figlio a dar foccorfo al padre.

E che per ftrada incognita, e fecreta Venia per por ne la Cittade il piede, Ma come cieco, cui bramata meta Spera tronar, ne del suo mal s'aunede . S'annenne in parte, one appiattata, e cheta Armata torma bauea fecreta fede .. Da cui fu preso, e prigionier condutto Pria che l'offizio suo feste alcun frutto.

Replica Irone, borl'imbasciata, e' segni Fanne palefe , e' tuoi fecreti fpiega , Esfo tremante, ampie Pronincie, e Regni Risponde, fon per voi congiunte in lega: E in danno voftro le forze, el'ingegno Han preparate, e ciafcun s'offre, e prega. Per venirui a troncar l'audace orgoglio. Ne temon mote alpestre, o fiume, o scoglio.

Son trentamila armati , han per compagni Disperato penfier , pernerse noglie , Non curanti di morte , e di guadagni Defiderofi , e in un de l'altrui fpoglie : Ne tra quanti'l ciel copra , e l'onda bagni . Più fera gente han le terrestre foglie, Han per legge la spada, e nume l'empie Intereße, il peccato, e'i mal per tempie.

Fabricatori fon d'inganni, e maftri D'ascosi agguati , e insidiose fredi Sueltichi da gl'aratri, e chi da i raftri Tolleranti a' difagi , ufati a gl'odi : Tra cui mille Sulmoni, e Zoroaftri Son , che de l'arte magiche hanno i modi Opran le forze, opran la fraude, e male Contro a l'aftuzza lor l'ingegno nale . Verranno

Vereno adamni rostri a l'hor che d'ombra sarà velato il mondo, e spento il Sole, E con tumulto altier, che i petiti ingombra Empieran l'arra, e la terrestre mole: sarà seco l'inferao, e quanto ingombra Il tenebros orror, che pregia, e cole, E rei larne, s'antassme, ed armi, e strida Lo spaneato, e la motte bauran per guida.

L'bora prefissa non sò dirui appunto, Che questo ascos stà ac lor pensieri, Quesso sò hen che gai do lisoo e giunto Ficuso a l'Alpe, onde partii pur icri; E di venire al Rè prefe l'assimto Ter far palessi i suoi disegni atteri, Aunssando in vn., che softra, e tenga an panto l'arme sin che l'sgrono venga.

E tanto più chel fuo gran figlio Armonte Monellamente s'è colsampo vnito, E col Duce fonna volta il fronte Uer la Citrà di tai urbe guernito; Tacque ciò detto, e dele cofe conte G'ait difegui, e le monelle valto, Cefare impon, che fi difetoglia, e prenda Il fuo cammino, e in liberta fi renda.

Ouel se ne và tutto deluso, e gira (outraio al lua penser libero il passo). Lassando il puec, eb'entro al cor sossipira Da tante noutia trastito, e lasso: Ch'bora il rischio viti in retucioso mira, Hor del suo campo al general compansso. Vede Rosmondo, ondi banca salda speme, Ramingo andar col gran Brimarte insteme.

D'ambo, cui gid più giorni attende in vano, Si duol palefe, e los tardanze accufa, Ne mormoro agni linguae/ gran germano L'afcol ta ancheis, ne val che adduca feufa; Crefce la fama, tal che quafi infiano Publicare il guerriero ardifee, ed Vfa, Pufa per tutto il campo, e vie più mone(de Rabal da di sianopo, home, che de fiuo mat go

Tra Rambaldo, e Rosmondo yn tempo seene Nimeczia mortal, zelos bonore, che michistod cinnida a macchiar yenue De limetto guerrier la mente, el core: Già vol e urò Rosmondo, anzi s'asteme Prù volte d'adoprar l'ina el furore, L'altro, che ardere il fen fentifi, il guardo Girò fempre ver lui fegnojo, e tardo.

Hor fentendo vibrar contro al riuale L'audaci lingue di calunue armate e Fulumi anbi et dal petto actro fivale Biafimando d'effo le virrà pregiate: L'ode Ruberto, e come baueffet ale Corre repente, e ne fa motto al frate; Indi concordi al General fen vanno, A cui palefe il gran penter fuo faune,

Unol Druarte in diffia del fratello Contro a l'emplo Rambaldo entrare in caï o, E fare in vece l'un mortal d'un'llo Fin che l'vn mora, c'altro impetri (campor Rega Cefare il tutto ; edi houello Defio mosti ra uel volto accejo vampo, Dicendo, che a ragion mormora, e freme In comune, e in priuato il campo infiene.

Fur fastste pungenti, e acuti dardi
Tan note al cor de generofi Evoi,
Tal che a partir da lui zopoj, net sardi
Ron furo (irati) a nitornar tra fuoi:
Unfopoli runoltar gli accelt fur rid
Da Tofebi iddi, e più lontam Eoi,
E d'oprar l'armi altrone, e cercar tanto,
Che glerranti Cumpion gli fieno a canto.

Stabilited lifegno, armi, e cauali Fan da' paggi di lor condurfi auanti; E fopra quei faltt, obliqui celli Prendon, loflando a tergo infegne, e fanti; Han per quada lo flegno, e monti, e ralli Trauerfan ratti, e riui, e bofebi erranti, (efan fel vedo, el fente, e in petto frange Lira, el dolor, che lo tormenta, e ange.

#### SESTO

No'l mostra gid, ma con prudenza ferra In dilunio nel petto di fospiri, El'Oste insiamma a la futura guerra Con baldanzose note in targbi giri:

Gode l'innidia, ch'entro a' cor si serva Celatamente a macchinar marsiri, E de le sue ruttorie al Rè d'Inserno Manda gli aunisi, onde gioisce Auerno.

Fine del Canto Sesto.





Il Campo aquilonar de l' sipe il dorso Prende, or al General fa di se moftra. Indicinto di nebbie il gran soccorso Porta repente a l'affediata chiostra : Van Druste, e Ruberto a tutto corfo-Ou'empla infidia vna donna gli mostra. Pugnan per les con fera turba, e intanto Colto è Druarte in portentofo incanto .

# CANTO SETTIMO.

DELOTERATION



A la ricca Magion del Ciel for

Il chiarißimo Sol con chioma d'o.

E tra le fronde il rofignol tra-

Dal picciol petto suo canto sonoro. L'Aere, il Mare, il Fuoco, el Ciel ridea .

E spiegana la Terra il suo decoro, Gl'huomini, e gl'animai fuegliando intorno

A falutar, tratto di cuna il giorno. I l'hor che'l campo peregrin le cime De monti occupa , onde Fiefol fi fcopre ,

E scorge il gran Romano erger sublime Forti, e ripari, intento a nobil'opre : Si cela quant'ei può, scendendo all'ime Valli, e tra i colli eccelfi fi ricopre, E per dar forma al mal composto stuolo Prende ascoso tra i monti vn verde suolo. Ini si ferma, e'l sommo Capitano Facenno al'hor, che vuol veder le schiere In ordinanza, e de lo stuol jourano Le guide, l'armi, e le real bandiere : Onde a l'alzar d'impetuosa mano Si sueglia vn moto in quelle genti altere, Come tal'bor ne le Città fi suole Da' mercenari a lo spuntar del Sole.

Corrondi quà, di là l'inuitte quide . E fottofopra van canalli, & armi, Mentre il cauo metallo alterno firide, Einfiamma il cor con bellicofi carmi; Hor tu Mufa al mio ftil cortefe arride, Onde di gram note il petto s'armi, E col canto, ch'in te surge, e rimbomba Tragga gl'estinti Eroi di tetra tomba.

De la Città, che a l'hor capo, e regina Eradel mondo, il fortunato impero Si diftendea fin done il Sol declina Nel mar d'Atlante , a l'Artico Emispero: & fin cold ne l'instabil marina , f be parte l'Indo, el Perfian guerriero . Abbracciando il mar Caspio, e l'Oceano Dal Samotrace inuit to a l'Africano.

R I foles, che in vn bagna, e circonda
Del noftro monda a fino famojo nome,
Riverenti con fronte ogn hor gioconda
Piegauon liete i bonorate chiome:
Tremawa di juon di lei la terra, e l'onda
Con le forze dilor fommesse, dome,
E Roma rifonar con grido diterno
Il Mar faces, la Terra, e l'o basso inferno.

30l mancaua al Juo Scettro vninfi il Trace A l'hor negletto, il Tartaro, el Biarme, Che ogn'hor daun da lei fuggir la pace l'olgendo in vece fiau le forze, e l'armi: à d'indomito ardire, e pertinace Tenfiero armati, e bellucofic arme, Alpre felue habitando, e fredsi monti Tenner [emprever lei volte le fronti.

Seco si collegar gl'Pngbert, e quanti
Sotto al rigor de la gelata Zona
Albergan tra le sseu, e monti erranti,
Là ve cinto di neui il Borca suona z
Tuttiatmati di segno, e minaccianti
Regan supporsi a la comun corona ;
E perdenti, e vincenti survo morso
Schimans, Gistinazzion seguendo il corso
Schimans, Gistinazzion seguendo il corso

Da questi, a cui di glegno, e di vigore Infiammò il cor Megera, armò la mano, si volse a ricercar s'osti fauore Il Re, mandando il figlio Fiesolano: Che tratti, chi da lor, chi dal furore Tantin'accosse, chi con ince, e'l piano, se audi di sangue, e di ronine Pur gli condisse al Regione Strusco al fine.

Iui egli afeefo in eminente parte
Con froute angulla, e maestid fourana,
Mira litero paffar lo fituol di Marte
Di stil dinerfo, e di fembianza strana:
Mentre che motoro a luidunfo ad arte
Pompeggia ricca d'or turba germana,
Che fedel guardia con astati ferri
Bil fanno a l'ombra ogri bor d'elcige di cerri

Fur primieria passar quei, che'l gelato
Mar, con profondo sen nutrisce, e lana,
Popol d'animo innitto a guerra Yato,
cu periglio, ò timor non punge, ò grana:
I acquisto d'Imperi, e Regninato,
cenerolo di cor, di mente prana,
Prodotto nel rigor de monti algenti,
Ricco di paschi, e di guerrieri armenti.

Permelandia real, Telga, e Clamera, Città famofe del Gotto feno, Mandan Inquita, e valorofa febiera, E Licopa, e Lidefo dombre ameno: E Schiniga, e Viborgia, e Parne altera, Unifena, e Talge, in cui fuor del terreno Surgon piramidofe pietre erranti, Sepolture fimate di giganti.

Sarmante e'l Capitan, Sarmante il forte, Mato a sparger di mebra bumane il solo, Sperzator de mortali, e dela morte, Al cui valor non bessa va regno solo 3. Quessi dal Mauro, ale Caucasse porte, E dal gelato al più servente polo, Cuerreggiando più volte inuito corfe, E sempre vincitor venir si feorse.

Settemila guerrieri bauuti in pregio
Per molti ,e molti lufti baue costui;
Passa secondo il suo ricin Noruegio,
Di costume, d'ardir consorme a lui:
Madt rito duerso, e priustegio,
Per ch'egli trae colà da' Regni bui,
A l'opre manuali intento il coro,
Che scacciò giù dal cicl turbo sonoro.

E da glorridi monti, a eni gibilanda Fan d'ogni tempo algente giolaccio, e neui, Trafic Sardanapeo turba nefanda (le campi anuczza a le fatiche greui: Sardanageo rendel, che ogni bor comanda A la morte mendar veloci, e leti, dille, e millanne al tenebropi fondo Col ferro in mano a difiruzion del mondo.

Håtrecento a causa di ferro armati,
E tremila pedon con lance, ed archi,
Sollecti a glaflati, a pugnar mati,
A tumulti loquaci, al vimer parchi:
Ingombra adopo lor campague, e prati
Dirifonante acciar granofi, e carchi
I lituani arditi, che irra fonde
Gotiche, el Tanal la terra afconde.

Questi da monti altifsimi, e deserti Rebeno accolle, il (apatan seroce, Al corfo s'isti, e ne le caccie ejepeti, Con sopre spauentando, e con la vocci Son schunggi, e di lana, e pel coperti, Armasted arco, e sopra il piè veloce Altri in arcione, altri pedon contrasta, Altri la spada adopra, altr'opra s'asta

Secento Canalier for quei che in fella Surgon, tremula e poi lo fluol pedesfire, Passa dopo costor turba rubella Di schue victua, e di montagne aspetire: Austro non portà mainembo, o procella Grauc così per la magion terrestre, Qual fan costor nel mittare assistante por sague humano compido il freddo smalto.

Dal deferta region, che bagna
Del fero Scita il pelago ondeggiante,
Accolfe Runogeo d'erma campagna
Sparjo in guila di fieno il vulgo errante;
Rinogeo, che di fangue i campi bagna
Nel tetro Agon,ch' bà membra di gigante,
Calcando al vo fieno firano e betrzarro
Con g'alarri armant finoi falcato carro.

Tartari son costor 3. Tartaro èl Ducc Di cui tartare son l'opre, e' pensseri , Quattromila pedon seco conduce, E trecento a caual d'arme leggieri: Ecco doppo cossos primo tos aduce Nuona gente a calcar muoni sentieri, Che ne l'ameno suol nutri seconda Tostinia a cui da cito etterno l'onda. Leggiadrifisma aspetto, animo inuitto, Generos pensier diè lor natura, De le squame de pessio not Jamon il vitto. Parimente ban le spoglie, e l'armadura : Mitter biade, Vsar vitt balto prescritto L'orrido geel, ch'ogn'hor la terra indura, Ma con tressico, che i lor cibi ambissico. Il vicin Geos, che i lor cibi ambissico.

Ecco di là done perpetuo verno
L'Aria, la Terra, c'i Mar converte in gelo,
Strana geate venir, che prende a feberao
Morte no fol, ma in va gl'unomun; c'i ciclos
Geate, che giù dad tenebrojo inferno
La Legge apprende, c'i virtuo fa zelo,
E di larus, fantafine, c fogni, do morre
Hà d'ogni tempo l'empre voglie ingombre

ll Biarme terren tra piaggia inerme,
Tra diferte campagne, e dossobi insulti,
La famelte avita lor ne l'erme eculti,
Valls nutri, dal Sol mai sempre oculti,
Per cossor a l'algar teatri, o terme,
Nè palazzi da l'arte bumana sculti,
Ala sempre in trombe, e cauernose rupi
Visero mompagnia d'Ors, e di Lupi.

Bimago l'l Duce lor, che a gli elementi Con diabolico feettro il moto impone, Cnutuba i Mari, e in ma da Egge a l'Unti, Senza legge ofteruar, fenza ragione; A l'empie note, a fuoi profan accenti Ubbidifice d'inferno ogni Demone, Hà cinquemida feco, a cui concede Lauara vita fostentra di prede.

"Unphero pofeia, e' Mofennita andace
Guida Radasflo, huom dispicato, e rudo,
Cheo qu'hor nemico turbator di pace,
Dorgoglioso pensero al cor sa seudo.
Has fecento marcino, turba loquace
Usata al suom di periglioso tudo,
Milleduzento ne conduce a predi,
D'animosa virti massempre eredi.

· DOE ·

Il Boeme, e'l Pollacco miti aggiunge
Amorco vincitor dira, e di sdegno,
Cui flimolo immortal di gloria pune,
E desso d'acquissar tessos, e Regno:
Lasso per venir qua l'ingrato, lunge
De la sida consore e i caro pegno,
Che d'mico bambin dotata, in vano
Pianse con esso in braccio il padre insano.

Pianse seco al partir Narsete il veglio La ratta suga, genitor di lui, Dicendo ab solle, adunque a te par meglio In guerra star, che co i parenti sus? Dunque ti può parer più caro speglio La morte, el sangue, che suo siglio, e nui? Dunque setà canuta ondio m'udorno Viurà mirando a te mancato il giorno?

Pianse Gineura ancor, pianse Tessilar Sorelle entrambo, il pertinace a rdire Di Nicandro, e d'Argeo, che di faulla Caldi d'bonor vidder da lor partue; E lasse la citta liera, e la villa Con le giote d'Amor, per qui venire, Sprezzando folli, e ciechi la beltade Sourana, e'l for de la lor verde ctade,

Questi cinti di squadre, e d'arme onusti Vicir di doue parte i Franchi il Reno, Da freddi monts, ende e germani augusti Albergano ebri, e tra delizie in seno: Son daemila pedon, che a' campi angusti Pestan con graue piè leggier ierreno, Portati da i destrier, sono altrettanti, Tutti gons di titol; e di vanti.

Eco gelante d'honorate imprese Vlima comparir Durippe altera, Dona che suor del marzial psese, Che'l sero Seita baldanzoso impera, Usta coperta di servato arasese Succintà in gonas, e indomita guerriera, In largo campo vsata, e in dura chiostra Col viril sesso contra sponte in guistra. Giouanetta coftei nel fior de gli anni Sprezzò l'arte di Palla, e di Cupido, E fottoposta a' marziali affanni, Fuggi foletta dal natio fuo nulo: E portando a le fere estremi danni, Acquistò tra le flue immortal grido, Infammò l'hum di bellicos ardore Tal'bora, e spesso i lascino «more.

Ha dugento con lei vergini armate
D'arbi, și maglie, e di volanti strali,
Pronte a feri conflitti, al ferro vfate;
Veloci al corfo, quafi augel, ebbă itali;
Sembravo in mezzo al 'orride zionnate
Turbini ardenti, e fulgori mortali,
E fempre vincitrici in ogn'imprefa
Tornano, e intatte da unenica offefa.

De l'antiche relique et an costoro, Che insettar l'essamile volte, e mille, E de Tifei gestati, al lito Movo deparser vincenti ogn'hor mortal fauilles Em chestinsse du lor Earen, e'l decoro Ercol primieramente, e posca dechille, E la fortuna zche le prese a siegno. Terder lor sece in va le sorze, e'l kegno,

(osì passa febierata ilcampo, e'l monte Ingombra tutto, e la collina, e'l piano, Métre l'Inigene, e'e-freu si fero Armôte Vagbeggia preso al General germano; E passa si oliud con lucta sionite, Si dissa lur ruotto il Capriano, Il tutto e in punto omai, sol manca d'alto Altone si tutto e in punto omai, sol manca d'alto Altones e lu tutto, e comuneir s'assaio.

Ma perche fincolà l'andar celati Vaopo farebbe, e gran vantaggio anoi, E 1 nemici alletar tra gli feccati Improusfo, e far vani i penfier foat: Sarabend alpetar, che gl'infiammati Raggi del Sol fugglino a gl'altri, Eoi, Enel ofourità de l'orba notre Steple pace i dior toflo interrotte.

200, 10

No no foggiunfe Armonte, a me non pare ipuguar ra l'ompe oue non si la luce, percio ch'entro la mifchia può incontrare, che' l'Duce il ferso vecada, e' l'eruo il Duce Ref sirvo e' l'amin, che al militare Campo, tra balz il peregrin conduce, pugusif pur mentre l'autata afera Distingue i campie, e'hongé 'altra fibiera.

Bimago a l'hor l'empio Biarme auante Si rraffe al Duce, e diffe a mé fi dia L'affanto di condur la turba errante Per la Città per diffata viat I o mi vanto fin la fofat le piante (on questa innumerabil compagnia, Ed mpromi fa filtata l'Oste in modo, Che occhio non reggia il mo pentato frodo.

Diefi, rifpofe Biefolomo, e'l Cielo
Prenda cura del reflo, e pafei sgombre
Il Mago a l'hor tra filo e golfo, e flelo
Inuoca, e chiama a sed i fligie l'ombre:
Eeco al primo fermon d'orrido velo
Coprifi il Solcosì, che par che adombre
Il campo tutto, e procellofi monti
Pelan d'ofeurprunuoli le fronti.

Di folissime tenebre, e d'orrore
Il poderoso escricio s'ammanta,
Entro à cui d'inuisibile splendore
Formar l'Inferno ru'altro Sol si vanta:
Sol, che alle turbe amuche s'à chiavore,
E lor mostra ogni stipite, ogni pianta,
Md velato cosi ch'altro ochio mai
«Mirrano pubal lui glimfernal rai.»

Sotto a sì folta nebbia il campo corre Occulto in guifa tal, che occibio sol' trede, Evelocecosì chel' vol precorre «Mentre i miosfi incoppi ardito fiede: Mira il Roman da la volubili torre Farfi di muono il ciel di nubi erede, Ever lui minacci ar nuona procella Sotto al rigor di fua contraria fiella. Fa cemo il Capitan, che ognum fivolgà
Verfo le tende, e lafsi la Cittade,
E che in ficuro l'Oste fi raccolga
Mentre il ciel torna a dilagar le firade:
Il precetto comun s'erge, e diuolga;
Et al fuo grido s'infodran le fipade,
Che l'ejempio pagliato ogn'orba mente
Oltre al timor fi disenir prudente.

Mentre fortuna al Roman campo apprella Ronnolo Periglio, il gran Druarte (on l'amato Ruberto non s'arrella Euggir dal Oile in peregrina parte! Et bortrauerlar mone, ed bor forella, Ambo unfiamati di selgnolo Martes (varco Ein che fir giunti a vir fiune, one ampio Facca spaziolo fotto a vin ponte vin arco.

Era di là dal gran sorrente eretto
Cinto di mura altifisme vn Cafello
In efpugnabil si, che dal foppeto
Sembraua fattoa forza di fearpello:
Es fi philm thoua le piazza, el retto,
Che non vi può poggiar chi non e augello;
Sol non lungi dal ponte bauea vna porta
A cui fi gua per Firada angello;

Ne la sponda vicina a piè d'un saso Sedena una mestissima donzella, Che con languido aspetto, e ciglio basse Plangea dolente sua fortuna sella: Gli cadean già pel sendi giota casse Le lacrime da l'una, e l'altra stella, Ele rosate guance, el bianco grembe Fea rugiadoso di sossim membo.

Come fur presso à la dolente donna
I guerrieri sermar tosso i canali;
E del graue martir, che ine lei s'indonna
L'interrogar co i presenti internalli:
Ond'essa atto al bei sanco colonna
De la canadia dessa; sie curssali;
Dal pianto asciutti col pregiato manto,
Sciolse le note sue misse cot pianto.
Exorite

22.44

Fuggite peregriniil vicin ponte, El Cafiel d'empia fraude insame nido, Se soffivir non volete oltraggio ed'onte Da l'ospite di lui maluagio, e insido : Sparse con questo dir da glocchi va sonte Di pianto, e vinsorzò d'acerbo strido, Essi la consorrar, chiedendo insieme La cagion del maririche l'eor le preme.

Das singozzi intervista e ede sos spiri Snoda di nuono in tal sermon tal singua La bellissima dunna, e in breui givi Il mal narrò, che'l sen di duos l'impinguat Cortessimi Evoi, se mes martiri Il pianto sossimi prechio mi lagno, Udece la cagion perchio mi lagno, E di lacvime giuste il petto bagno.

Nelinclita magion, chell Tebro inonda Acquis e visi d'Amor fuggetta,e ferna, Ed'un getti guerrier che in grazie abböda Arfi, per cui fprezzai Delia,e Minernat Questi fentivo a la famo fa fponda Del Arno riunouar tenzon proterna; Tra l'ostinato Etrafon, el nofiro campo Accefe il cor di bellucofo vampo.

E comequel che di feroce ardire Colmo basecii Petto, e di reclofa fama, Damè ch'era il fuo ben tenta partire, E d'andar fen colà difegna, e trama: Allacui voglta mi fento movire, Che così fa, chi l'amator riama, Plango, e colo pusato moo fo sì, che bia Seco mi guida, e non fi motto altrai.

Così d'arme finifima, edefiriero
Guernito Pitiberto entrò in camino,
Che tal'era nomato il Caualiero,
E feco venni aucivio fopra vu Ronzino s
Finche per torto, e malnoto fentiero
In quefla parte ne guido'i destino
Rel'bora appunto che di Febo i raggi
Euggono ditati da notturni oltraggi

Hor quini giunti a me si volge, e dice Il fido amante, qui s'aren dimora, Cara Gineura, poi che a non nou lice Più innanzi andar, che nelo vieta l'bora; Passa il ponte ciò detto, e la pendice bitra, e l'Cassel, da cui vede vicir suora Huom d'alta maessa a aspetto grato Con servi, e paggi im molta copia allato,

Quefi ginnto apponos, contezza chiede Le l'ejernofiro, e de la nostira forte, E fe nemico a la Romulca fede enife il guerriero, ò pur di lei conjorte: Perche a nifim qui lice porrei i puede, Che non fia grato a la Romana corte, Anzi vi mnore ogranuche i ponte fale Se armato contro a lei giunge rivale.

Noi, rispose il mio ben, calchian le strade Come tà vedi per trouver in campo, que l'atme, e ele latine spanoso inciampo s Danne dunque vicetto, hor che'l fol cade Da l'aer nostro altrui portando lampo, Cle doman possia, sue loncue mattino Prendremo ver la literit camino.

Allegro il veglio, al'hor s'innia dicendo Seguite mè che volentier v'albergo, Paffa l'amante mio 1031, credendo «Il finto Duce, edivo con esfo m'ergo i Man el'entrar la porta, ecco adendo Tra Filiberto, e mè che gl'ero atergo Pe sinte vicio di bronzo, e lui rincbude Eutro al (astello, e mè di suora esclude.

Comio reflassi a l'hor pensar potete
3e faulla d'amor r'arie gia mai,
Pédendo abme de inpenetrabil rete
Chino il nobil garzon cui tanto amai:
Ele speranze men somenes en les eles pereze men somenes en Lete
Perche a singuiti, a glimfelici lai
Alcun non r'è che la rinchinja soglia
Disbudaga col mio ben prissom raccoglia.

Nè per grido giammai, nè per tumulto
Di per cotere abime palma con palma,
Alcun fa mai, che al prigi intero occulto
Leuaffei i ved de la naioja lalma:
Né che con fero, e repentino infulto
Traeffe dal mio fen dolente lalma,
Indarno il pianto, indarno altra le frida
Bisifmando at alto suon la turba infida.

Morto forse than?

Ochinso marcer di mesticia pieno,
Ochinso marcer di mesticia pieno,
O per sar più di lui mortale il danno
Tratto al suo sin con laccio, o con veleno :
Che per quanto teste nerrato m'hanno
Due vastici; esso sid visa meno
Tenir chi del Roman consorte giunge
A quesso varco, e scos si congiunge.
A quesso varco, e scos si congiunge.

E con false mentogne, e finti prezhi Simula estre di quello oppite amico, A fin che di passa e canon megoi Come se vitali posta e con mon megoi Come se vitali posta e con con con Rè speranza » è più, che si dileghi Chi dentro a i lacci suoi cade mendico, Che oltre che impentrabile è la terra Pà cento sce armati houma da guerra

Gid fon due giornich is del mio cor priua Rellai milera me, ne trous medo Per pace huser, femos da puesta riua Gittarmi a londa, e fiiorre il vital modo: Tacque, e sogogò lale giadretta diua Vn rio da glocchi, e dei narrato frodo, Udita i fommi Eroil Illoria intera Colmaro i petti di mortal Magera.

India la mesta donna data speme
Di farle ribauer l'amato sposo
Spronan verso la porta vinti insieme
Varcato il poate per sentier dubbioso :
Quando a guisa del mar che irato freme
Veggion contr'esi vscir lo staulo odioso,
Che da lungi gli Eroi minaccia, e dice
Restate òla, c'obtre pasta non lice.

Quì non entra neβun, fe pria non noma Se fleffo, e con la Patria i Padria gi Aul, Però che fol pei faggi fero, che Roma Manda il fier Caffellano opra le chiaus: Qui fol depon del gran camina foma Il buon Latin, gl'altri vi reflon fichiausi, Oude fe de Romani amesi ette Senza unoppo qua dentro entrar potrete.

A l'orgoglisse note i due Campioni
In rispollachinar l'Alle Jatali,
India i forti deliver senti gli proni
Eero, e paruer due folgori mortali:
Paruer d'ira inflammati due leoni
Tra molle Gregge entrati in mandre strali,
O due di rabbia accesi e rate l'igre
In mezzo a leaccistor tral [jage,e] l'Iigre.

Nel primo il gran Druarte l'asta immerge Per mezzo il petto, el mada estito al pano, Poi col medetumo servo il petto asperge Di sangue a l'altro con seroce mano i Indi dal cospo estito il brando emerite, El terzo ancide il Principe sourano, El quarto, el quinto, el lesto rara cattera A dar g'il stimi basi al 'obsterra.

Ruberto'a par di lui passa la setto,

A Filigeo, poi la corazza, e'l petto,

A Filigeo, poi la corazza, e'l petto,

Toscia s'eccia dad sen lo siprio ignudo

Con la medesma lancia al trace V gbetto; i

Indi tracto dad sodro il ferro ignudo

Spicca il capo dal busto al sier Brunetto,

Leon s' vrto Radasso, Eustazio, e cinto

Atterra, due s'estis, e'l terzo e clinto.

Atterra s'une s'estis, e'l terzo e clinto.

La turba addoffo a lor zaucenta , e stringe »
Altri la grossa lancia , altri la spoda ,
Ela feroce coppis intorno cinge
Servando dietro a lei l'angusta strada:
Essa prendendo sorza il terren tinge
Di jangue , et solo silvolo opre, e durada »
E se ben suordel sorte immensa turba
E se segnosa, non perciò si turba .
Qual

Qual fe per neui scoles, onusio, e pieno Tal unsta il Nilo, è l'Gange er gono il como, Il rona d'Occan, l'altro al Tirreno Porta le seluc depredate intorno: 8 giunti poi del mar nel valle seno Spariscan quasi notte innanzi al giorno, Tal sea le sista sichiera innanzi a quelli-Del suo sarvano desio state rubelli.

le magnanimi svoi d'aste, e di pietre Da le nemiche braccia von nembo cade, Ré ausime però che alcun dilor s'arretre Per vibrar d'alle, o fidminar di spode: Rèche alcun da sior colpi vita impetre, Che sandiciallo sangue empier le strade, Qual samelici lapsim mezzo a folta. Torma di greggii ndensi schia accolta.

Noncost spessa ne sonori tetti
Grandine strepitosa alterna, e scoppia
Quanti colpi a trasseger busili e petti
Pibrati son da la feroce coppia:
E quanti a cader morti son costretti (pia,
Dalgram suror, che con sorte sorte addopstupisca e tincredibul sorza il Duce
Di quei, che a morir sco boggi conduce.

sgli spora udesprieve d'armi coperto
Si spinsie rrato adessio al gran Drustre,
Che non lontan dad gioune Ruberto
Di trombe membra banca le strade sparte;
E sombrama ne Louve entro al deferso,
O giù dal quanto ciet disi associatavi e;
Quando il Principe a lui gungendo, d'orto
Gli di di greto, vadil feri di spiro.

Sopra l'elmo colpillo, e, fi la botta Grane così, che fe n'affilfe alquanto, E col cimiero, e la vigiera votta Rimale, e l'elmo lacerato, e franto: Ma per se vendicar lecolòsi al otta, Nel afpettà ch'altri ("n portafri il vanto, Che'l ferro entro a le vijeere gl'immerfe, I largbifimo a l'alma il varco aperfe. «Alcader del gran Bracogni Joeranza Cade da' petri del malnato fluolo ; Cui per fuggir nela ficura flanza Riprende quafi augel fugace il volo: Has in c'du c'ampioni ognibor s'austra Il corfo; sebe fe'n và con efis a volo; Fino a la porta oue Ruberto, prima Leutra millo con que'; ne' morte filma.

Mane l'entrar del gran Druarte, Alessa.
Con anhe man su l'étimo lo percete, fredendo si lua morte esse maestro Raddopsia il colpo ingurios e, si cotez «Ma quas punto e i fa da infernal estro il duristimo ferro auuien che rote.
Uer sui ruotto e che di timor pieno.
Sproma il canallo, e gli radunta il freno.

E sembrandogli base dentro ale vene
Lacuta punta rentrosfo corre,
Salegnato il gran Lain destro gli tiene
Lungo le le mutro nee il guerrier trascorre:
L'm sugge, l'altro segue, e non i ostiene,
L'a sugge, l'altro segue, e non i ostiene,
L'a sugge, l'altro segue, e non o ostiene,
E coi dal suror vien sattocieco,
Che arressia non lo può cauerna, o speco,

Tanto il primo fuggl, tanto il fecondo
Sigui, che a va varco angulto fur condottà
Oue foolce avpei va ne profondo
Cadea facendo altrui, firani ridotti;
Quau Aleftro il mefichin dai somo al fondo
Cadde traendo giù gl'blimi lutti,
Sforzato dal riliretto, e chiufo calle
E dal furos, tobbasse dierro a le foelle.

Cadde dol precipizio, e feco infiente Cadde il defirer con frestolofi pafsi, E gunfer di fiut vita a Vivore cfirente Lacerati da fierpi, subori, e fafsi: S'arrefla a l'bor Druarte, e perche teme Precipitare anche i trai luogbi bafsi, Il freno al fiuo defirer, che infuriato Correa torce, el vitra e du manco leto, Indi fenzamirar, che fia di lui, Per tornare al Castel prende il cammino, Quando vn gran pianto per quei boschi bui Sente mifto di duol fonar vicino; Vaccorre, e scorge tra le braccia altrui Donna d'aspetto angelico , e diuino , Che quanto puote oftare ofta, e contende, E dal rattor fua castità difende .

Mauea lo struprator dal mezzo ingiuso Sébianza d'Irco, e'l resto d huom la forma, E l'orecchie caprine oltre al nottr' pfo , Ornato il crin , come di capra l'orma : Il peregrin guerrier, che fu sempre »so Seguir nel corfo di ragion la norma, Al violente semicapro gira Irato il guardo, e't ferro in man s'aggira.

Quel colmo di spanento, a l'hor che vede Venirsi contra il difensor feroce. Depon la nobil preda, e moue il piede, E verso il bosco via se'n va veloce: Drugrte, che di giungerlo si crede. Con gli sproni il destrier repente nuoce, Enel bosco s'anuenta a tutto corso Col brado in man senza mai porgli il morso

Tra i confust sentieri il fier seluaggio Quafi Lupo, à Cignal ratto si caccia, V' penetrar non può di Febo il raggio, Ene perde il guerrier tofto la traccia: Vuole indietro tornar, ma del viaggio, Che in mille gruppi l viandante allaccia, Orma trouar non può, ma più s'intriga Quant'ei di ricercar fa maggior briga .

Folto era il bosco, tal che pscir non puote Del fentier tortuofo anima vina, Perche se'n gla confuso in mille rote, Ne per vicir da lui varco s'aprina: Ben dale piante sue Zefiro scote Rugiada tal , ch'ogn'egra mente auniua , (ade frutto da lor , ch'ogni sapore Paffa, e fior, cb'ogni fior vince d'edore .

Sente il fouran guerrier tra fronda,e fronda Aura fpirar, che altrui conforta il petto > E percossada lei cetra gioconda Sente alternar di placido concetto: Alcui soaue suon la terra, e l'onda Ride, e tra i rami canta ogn'augelletto, Ne gode il bosco, e con più dolce stile Fa rider feco vn vezzofetto Aprile.

Strano effetto gli par, ma poi che vede Vn ciel farfi per lui la felua annofa, Penfa fermarfi in quella eterna fede » Et ini trapaffar vita giotofa: Discende del destrier, main quel che crede Trouartra i feggi suoi contento, e pofa, Si turba il Ciel, s'afconde il Sol, s'imbrune In varie guife l'argentata Luna .

L'aura, che già con rugiadofo fiate Scotea la felua mormorando interno, E fealieto spuntar dal colle amato Tra i verdi chioftri vn si lucente giorno; O merauiglia, hor'ha il suo ben ca-giato In tetro orror cost, che al Sol fa fiorno, E i dolcisimi accenti, e i lieti suoni Connersi ba in terremoti alterni, e in tuoni

Queruli pianti, gemiti, e singulti Accompagnan l'orror de' lamps ardenti, Etra l'inculte piante, e tra i virgultt Sargon serpendo occulte faci, e incendi : Crollanfi i cerri annofi, e scogli inculti Al raggirar de' turbini tremendi, Gemela felua, e'l pria frondoso stele Suelto in minuti tronchi vola al Cielo.

Notte caliginosa, e turbo alterno Orribilmente fi confonde, e gira, El formidabil rombo de l'Inferno Tra i mesti chiostri in vn s'ascolta,e miva: Mifer'oggetto, e ne l'ofcuro, e interno Sen de la felua vn mormorio s'aggira, Simile a quel che nel tartareo fondo Fan l'alme immerse entro al sepolto mode.

Quante larne fur mai, fantafine, drombre, Echimere fantalliche, e figure, Tante l'orrido bosso auusien eti ingombre Giungendo al buon guerrier meste punturet Onde forté, che i fuo pensiere s'adombre, E l'intrepido ardir, che sea sicure Nel vrist petto a tenaci voglie, E tremi al suon de l'incantate soglie.

Queßo era il fero, è inefimabil bofco În cui ranualgimento egobor s'ordifee Strano cost, cost confufo, e fofco, Che indarno rifer da lui chi r'êtra ambifee Ebauca per conferunt l'împêr to afeo Zambardo a cui Pluton tanto aderifee, Fabbricato, one featra rife, e pianti Trigioni ogn'bor Ducise guerrieri erranti.

Che dubbiofo il fellon di quanto il Cielo Di quei superni moti difponea, Pensa, infensato, e folle, il santo zelo Smorzar di Dio,che al Roman sague bauca: E de la fanta fè squarciare il velo, Ch'entro a la sua magion fiorir douca, Per questo in prò del Fiesolano amico Ogni Latin traca dentro al suo intrico.

E fotto finti ingami, e finte frodi In quest obliquo carcer gli conduce; U' tra varie catene, e vari nodi Toltoglil fenno prigionier gli adduce; Qui mille spirti son, che in mille modi Tendono insidie, ei ni è custode, e duce, e E secondo i sigani, bor qui dimora, Etora in Fiesole trac celato s'bora.

In questo assuiluppato Laberinto
Riman Druarte incatenato, e chinso,
Eda larve, e fantasso interno cinto
Errando va per quel senter consulo;
Languise il lenso in lui d'orror dipinto;
El cortra doplia, e timor graue insuso
Et emendo ester morto ne tin seno
Si dissa chinso curro a tormona citerno;

# Fine del Canto Settimo?





#### CANTO OTTAVO.



'INVIDIA intanto a l'In fernal Magio ne

Di trofei cinta, e d'immor tal vittorie,

Auanti al tri bunal del fier Plutone

Tornata, i vanti suoi spiega, e le glorie : E come inuitta entro al mondano Agone Balassate di sè degne memorie , E d'opra fatta tal', che'l gran Romano Fedra'l disegno suo fallace, e vana.

Merra come del campo i primi Eroi Punti dal fuo velen fi fon partiti ; E fequendo il furor de flegnu fuoi In varie parti prigionice foi ist: E quanto di General dal fatto annoi; E gioia porti a Fie folani arditi ; Diffe, e del gran foccorfo diffe ancora dunto a fargli featir Vitini Anvara. Echera tempo a fprigionar di Dite L'infernal turbà, e con mortal ferwore Di Fielole ingombrar torris, e melchite Dando al fino Cittadur forza, e fawere; Riuseglar poi con Iperbora hae Borca cinto di fulmmi, e d'orrore, L'eoxtra porlo al'odiato finolo «I prodi quel, che a lei vengon dal Pola «I prodi quel, che a lei vengon dal Pola

Loda ilconfiglio fio l'empio auuerfario Del'bumana natura, e ne da fegno, Che con ovrido fuon fremente, e vario Chiama l'habitator del cieco Regno: «Alcun da terra tomba, o foltario Speco fe'n vola, altro carco di fegno l'un dabituminofa bolgia, doue Ea di fua crudelta l'efireme prone.

Da profondo burrone akum s'innola Fabbricator di morte, e di tormenti , ditro con ali affumicate vola Bacupo abilfo y fun foferti venti: U e bi da batta di urpata, e fola Parte, one bu fatto trar gl'ylcimi accenti A malti gid da lui forti ; e guidati Al precipyto foli ; e diferati.

SICHE

Alcun y't, che da figgio eccelfo roma
Tentaro di colui che li popol regge,
Oue virute, one vagion fi forma,
& fi cambia con doni ordine, e legge:
Qul tinierelfo principal logiciona,
& fa che feco ognatro mal s'elege,
Qul minifra crudel di fdegno, e rabbia
L'empia Auserzia l'Innocenzia ingabbia.

Altri da Karretro, e da profondi Pelaghi d'Anfirite ergono i paßi, Regilati d'Auerno i varchi immondi Li centri van caliginofi, e baßi: Habitatore delum d'ondofi fondi Dicupo fiume Y spesso a morte vassi, Lasjando varie trappole, che a l'houmo Teje bause gid, far giù nel centro il tomo.

Cento pallidi afpecti, e cento forme abmura in lor con spauentosa immago, Molti segnan eol pie di capra borme, Con fronte altri di semminaliri di drago: "L'ebi d'artiglio onnisto e di biforme segnici in compar di mal far rago, I Briarei cold, cold le Sellle Sendono, e le Chimerea mille, a mille.

Stàl'empio Rè de la tertarea corte In gran feggio di fiamme, a cui corona Fàil melfo pianto, e l'implacabil morte Mentr'ei con vocc orrenda bor mugge, hor E quafi Etna infocata fiame fiorrot (tuona Rutto dal tetro gozza, e ne fprajona Mille, e mille alme trangugate, e fipente Per far mod'esca a la sua fama ardente.

Giganteggia il feroce, e quafi Allante Serge giungendo al mal spritto, e lena (opre d'orride squamme il busto errange «Mastra la trifa spua d'ampia Balena; Preme con tetre, e mostrone puate: Vrna immensa ande trac d'infernal vena, sulfures face, and a bollente, e giriaccio Con cui parga d'amnati eterno impaccio. In così fera macilà fa mofira
Di sè l'iniquo imperator d'Auerno,
E di voler fermoneggiar dimofira
Coi cemi a l'empie surbe de l'inferno;
Sacqueta a l'bor de la tartara chiofira
Lo spauentoso sino del pianto eterno,
Ed ei gombri dal en gi ungu mordensi
Traffe quelli dal eor mortali accessi;

Numi che meco intrepidi, e costante Tugnaste già net marzial conflitto (on quei di Dio valifismi gigants Facendo a fuoi defiri onta, e depitto s E meco a fuon di folgori tomati Festi quaggià dal fommo Ciel tragitto, Non pentiti già mai, ma sempre immoti Do tracquillar quei seggi a noi remoti.

Pù graue il rifchio d'zer, su graue il danue;
Ma si ben d'ambi poi marggior la gloria;
Petdemmo d'ver l'inaccephil scanno,
Ma si pagd con immortal memoria:
Tempo sori everte, che s'inostro assanne
Restaurerem con più degna vistoria;
E i perduti da noi superni Regni
Racquisterem con sitoli più degni.

Consien dunque esfer saggi, e sempre audasi Nelcontrastare a le dinine voglie; E da la terra turbator di paci Portar sempre quaggià trions, e spoglie; E perche ogn'hora i suoi pensier tenaci Fur di tinar tra le stellate soglie L'hiomo anuersario nostre, e dargi in doni «Abme che un no Esse, il mio bel Tron ».

Torfe cois questo dir le luci in giro,
Es addencò le labra, e mei to troffe
Dal profondo del con gaue un fospiro,
E d'interno rigor la fronte (parse;
India profe; i mio crudel mustiro
Precorfo del bium ner le magira più basse
che se perdei ne la celeste inprese
la diu vendetta bor sapra ossife di la diu vendetta bor sapra ossife.

Che se ben de la lur ; campi lieti Gode conginni al ben de la sortuna , Mon per quesso glaunien bel l'ore acqueti Da la mala impression ch'in petto aduna : Re's accorge il meschin che quei son reti D'aunilupparlo in tetra notte bruna , Elacci entro al sentier mondano assosi Con cui poi cangia i sono man riposi.

Hor percheld tra le magion perdute
Muoni n'appressal gran rinale oltraggi,
Edi sperança minersal slature
Promette al huom con immortal prejaggit
Onde spenta ne sia nostra virtute,
E d'ogni nostra glioria estimit i raggi,
Connuen correr veloci a le disses,
E farci scudod i più grantossisses.

Prefisso è in Ciel, cost glieterni Auspici Predistre gid son corse etade, e lustri, Che far si decon di Dro gibnomini amici Cost, che suanatura in Ciel s'illustri: E post ra centri miseri, e mendici Torpendo resterem quassi signifiri, Senza operar, senza mostrar seuro L'animo mustto a prò del nosfro Impero.

Roma esser de la sede in cui riposta Fia la fatute de l'humana prosta ; Così vaticinata è la risposta ; Così i assirinata è la risposta ; E s'è ver quanto il fato altrui dimostra Deuc esser Flora la seconda mole ; Che cos Regno Latin congiunta in breua & mol victiamo moi legar si deuc ; Flora, che tra le guerre, e le romine
Di Fuefol nafeer dee, tal moffira il Cielo,
Tal profetano i Saggi, e l'indouine
Sibilie, a cui de l'ombra è tolto il velo:
Dunque oponianci cauti a l'intestime
Uogue di lui, che al cor n'affife il telo,
E diebiarata fia de' noffir j deeni
Roma nemica, e finoi congiunti Regni.

Deb non redete com ei lieto gira
In fawor fuol amiche fielle, el fato,
In fawor fuol amiche fielle, el fato,
E come si dad lei benigno furra
Marte per lei di Regni, e Sectri ornater
Gids gid l'inchina il mondo, ein lei ri mira
Dela maessa fuol figgio beato,
Gid l'adorra, e fishima il terven fuolo,
El Mare, el Ciel da l'mo, a' aliro Polo.

Ogni forza da noi ĥa posta in opra , Ogni ngamo, ogni fraude, ogni persidia, Onde fe'n wada il fer Latin (ostopra Elegellat'hor da' colpi de l'unuidia ; Furce d'angui etimite effeith at sopra , E di voraci mostri alcosta insidua , Piona da noitra la memica festa Strage, voinna, e viniuersal vendetta.

Sù, sù numi d'Inferno ite, e mouete
Le forze vostre, orvibilmente ardendo
Di rabbia i cuori, ed i fanguigna sete
Col graue ardor, che in Flegetoute accèdo:
Deh sieno boggi da voi sommersem Lee
Le speranze di lui, che ogu'bor tremendo
Schernisce, chiuso tra suo rai lucenti
Noi, che assorbono ogn'bor piogge bollenti

Quì die fine a le note l'empio Duce De le tenebre eterne, e chiuse infiema La voragine immensa in cui s'adduce Tutto il rigor del maladetto seme: Nè così tello tacque il regio truce, Che le turbe di lui colme di speme, Uolar con grande strepito danante Al tribunal di samme atro, e sumante.

CAITTE

In vn momento l'orribil procella
De l'informe falange gunfe doue
Cefar la gence fax cha ma, e rappella
A gli fleccati v' non tampeggia ó piome:
Iui Fiefole ingombra, c la rubella
Turba at faturo a fatto instiga, e moue,
E gli fá noto come fotto at nembo
Safcöde i dapo armato entre al fiuo grébo.

jui Zambardo il fuo furor feconda, Edifone i loldati al fero intrigo, Elevudo Réche di metirgie abbonda Innanimifical marzial, galtigo a Intanto d'arme granda, e feconda scende la nebbia con girenol riga Da' monti eccelf, e versfo l'Olic corre Ubelasfilmo tal che l' vol precorre.

Fuy da l'orrido nembo intorno cinte
Le prime [catinelle indi non lunge,
Es improssi foda i menico citinte
Così che nuous al gran Latin non giunge :
Indi più insunzu le [conde vinte
Finch'a la prima guardia [i congiunge,
Che [enza più [entir bellici carmi
(crebuata li troud d'houmin; e d'armi.

Nê tutta estinta fû, ma la più parte Ven gli steccati amici ottre camina; 6 con gran voce al gran popol di Marte Fânota la barbarica rouina: Passa at trabarica rouina; Passa di cami otto di passa di constitución di Cejar la scotta; che sia s'indonina, (sobiere Grida al gran campo, arme, arme, e so de subto a cocstice, in punto armige bandiere. Rumor d'Inferno 31
Fremito di tempessa, accento d'ira,
Fremito di tempessa, accento d'ira,
Tal non si mai , qual s'è l'auuerso campo
Quando d'estr notato afcolta 4 emira;
Corre precipitoso al duro inciampo,
El confuso menico intorno aggira,
Accompagnato dal nembolo orvore,
(be lui coprédo in un gl'aggolaccia il core;

Armonte il ferocifimo treferre
Auanti a tutti, el Offe infiamma e guida ;
Et agu intoppo impetuofo aborre ;
Enon che quet, ma il mondo el teldifidat
Seco il german precipiofo corre
Empiendo il ciel di irrepiofe ttrida ;
Il piano il monte ; edi duignone i liti
D'alterno calopfilo el "vilo, entriti, entriti

Unboscod'asse, n balenar di spade, Fu diluniodi filipori, e satte Sopra il campo Latino a ruempo cade, E fa di mille inginirie aspre veudette: Si dilagan di sangue, e in rule strade Di rotte lance, d'armi, e membra infette, Fan grada di cielo, e si miran per tutto Tronsfar melle l'orbamorre, è l'utto.

Sparificii nembo, ed icommossa polue Fu'altro se ne forma in vn momento, Che in dessig vruppi eretto, in cied si volue Indi lo (cote impetuos) vento: Ene glocchi al Roman lo spinge, e solue Giungendo al suo timor peco spauento, L'accicca il grane turbo, ela tempessa Del sero affatto s'vria, e caspessa.

Colma l'aria di gemito, e fingulto (corda, L'empia febiera d'Autrou, e va pion con-Che ingombra i petti di timore occulto, E fa Briviendo altrui l'orecebia forda e Smon, che lodo d'Roman potta tumuto, E lo fluol fauorito mfieme accorda, Naficon d'un folo effetto vari effetti, (petti Che ad altri infiamma, ad altri aggluccia l'

Uan

Pan perterrätrafiti, a monti, a monti
Nel primo incontro i Guadier Romani,
e fan del Jangue lor torrenti, e fonti,
Che corron ratti aditagare i piani:
Ma poiche incontro le fiperbe fronti
Hebber de' Duci, e de' guerrier fourani,
Cangiò fortuna il variabil gioco,
E portà gbiaccio oviera diangil foco.
E portà gbiaccio oviera diangil foco.

Il sommo Capitan, che posso in punto
Hauca già il campo, e la feroce gente
Con magnanimo ardir diede l'assumo
Al gran Guisardo rscir vers Orientes
E de i d'elerto shou si levero se congiunto
Da la parte appari de l'Occidente,
E due lampi sembrar, cut uon precorra,
O turbine che in selua ardente scorra.

Non sebombarda mai, non s. mai tanta Strage sulmine orrendo, e tertemoro, Quanto la servicopia ond boggi vanta, La musamia nel siotervius moto: Vento che arbori atterra, e rami schianta, Disunio seeso a sulmina da monte ignoto, Grandine che depredi biade, e campi Son piccios segno a suoi seruati vampi.

Scote Cefare il ferro, e col destriero

A furna d'orti, e botte apre la cala,
Da più morti, che calpi, e nel fentiero
Sopra i confus monti attier canalca:
Non e contro a' fuoi (degui elmo à emiero
Così tenace, ch'ei nol i fenda ò valca
E con profonda si regge atterva, e frugge
Pyaulmente l'ardito, e quel che fugge.

La furiofa turba apre, e confuma
Guifardo anch' et da la finifra banda,
€ cento, e cento colpia n'n tempo affima
Con cui morte falangi in terra manda:
Mentrei [epauci [noi firinge, e rafluma)
Che fan fanguingna firage, e miferanda,
Rincorò gli animofi, e ne faggenti
Drizza sdegnato vergogni accenti.

si folleua il gran campo, e Duci imitti
Tumuliuaudo van feroci, e franchi,
E portando al nemico afpri conflitti
Quelli evger fanche di timor fon bianchit
Caggion gliarditi, e furgono gli afflitti
Cui fea l'afsalitor fanguigni, e manchi
Lauuerjo stuol non e fi pronto, e infeme
Con la prontezza in lui langue la speme.

Mddaltra parteil vigorofo Armonte
Le foltifisme fquadre vria, e diferra,
E congunto al german l'orribil fronte
Scote, e corre con effo a mortal guerra
Sembran portare al ciel difpregi, ed onte
Gli finifisvati figli de la terra,
E di nuouo con faccia orrida, e negra
Suppor gran monti forra monti in Flegra.

Non fere Armonte maiche non atterri Pedone, d'Caualier, ne atterra ruquanco Che l'anima dal copp ono diservi Per membra ancife, è per forato fanco: Sembra il gran Piesolan qual bor fi aferri Furia infernal, ne mai languido o filanco Lorgoglioso fi mostira, anci nel core Precorre ardente lo diegno il rigore,

A la rouina lor s'oppon Triface,
Manfrédi il forte, e l'accompagna Atres,
Andronico, Anterote, Ornete, Asace,
Il tofic Ermano, e Profpero, e Tideo:
Anaci tuti, e d'animo tenace
Qual' Alcide fu giu, quat fu Tefeo,
Tende da dieci coppi vna fol vita
Sil "vu" annua; e l'atra è nifeme nnita.

E qual fu Briareo, che d'nn fol busto
Vibrò cinquanta in nn taglensi spade,
E d'altretianti [cudi il petto onusso
Diteiro sangue dilagò le strade:
Gira fremendo il sier d'appel vobusto
A nn tempo il servoc'e arme vope, e rade,
Poi ver l'audace, e formidabil coppia
Si spinge vnito, e l'ampie sorze addoppia.
Girda

and the Contract of the Contra

Grida Triface, ecco o compagni l'angue
Rinuigorito tra le nuone foglie.
Deb pria ch'eir éda il nostre capo efangue
Col fier velen, ch'etro al fino petto accoglie:
Tronchiangli l'capo, e quel vigor che langue
Ne' petti nostri, boggi surga, e s'inuoglie
Animofo far sì, che'l vatio orgoglio
Caggi ad lui, perdendo il patrio foglio.

Chi più famofo fia di noi fe queflo Fero dragon me caccian morto a piedi, Chetante, e tante volte il petto meflo Fatto bi di noi d'ogni fortezza erediz Così dicendo feritor ben preflo Spinge in Armôte il ferro altier Manfredi, Percotendolo ardino appunto done Il cimter s'erge, e fa il yfate prone.

Che come bauesse yn graue marmo in fronte si piega giuso, e fa del tergo yn arco giungano in tano glatiricolpi, e donne lo readan più che mat grauslo, e caseo: Ma da defail furor sopprese Armonte ti sottra et oslo del soverchio incarco, E qual egli babbia entro a le sibre il soo Freme di rabbia, e mon truona loco.

Poi qual fero Leon cut dardo, ò lancia Da lungi il cacciatore auuentato babbia, Etrapitro nel fianco, o ne la pancia Tinga di fangue la minuta fabbia: "Si eferza con la coda, e à que li fiancia Tutto infiammato di fuere, e rabbia, Edilatando l'orride cauerne Sagia de membri fuoi le fiauci interne.

Yale. Armonte induccoppi, o tre sboaraglia'
Lo stuol mandando Oronte estimo a tpiamo,
Che fu'l primo a incontraryne piafikagò ma
Giouache non atterri feco Ermano: (glia
L'oro fetico "s' appiglia d'amguinaglia
Il corpo, e "altrotta la muca, e'l vano'
Del'orecchia, da cui trae meste calu e
Sforzata a depor giù le carnal falme.

Triface anzi alcader l'aunenta; e prende Il caro Oronte, e lo sossito anche i contende, Mentre Trosper pieros anche i contende, Che Erman non casgiase gl'esseno, e lac Ma fallace petal se ivato stende (cio: Il servo Fiesolamo, e trae d'impaccio) L'yn Editro amico, mentre intenti a l'opra Stano, e ne mandan quattro in vn sossito

Anterote in quel punto il guardo gira Verdone i quatiro amici atterra vanno, Ron sò fem lui porra più il duol, che l'ira, O fe antepofe la vendetta al danno: Corre, edal volto ardente fiamma spira, Econ'i ificsa agenola l'assanno, c'he l'vecisor nemico incontra, est sere, Che l'vecisor nemico incontra, est sere,

Cadde l'invitro Froe, de la caduta
Anterate perisala polma, èl pregio,
Ma che pro se sua morte preuenuta
Eu dal cader del Capitamo egregio;
Che Armosi el guarda, eggi altri se irstituto
Drizzando in lui da vissase'l cospovegio;
Colpo con cui gli possila petto, el tergo,
E sa l'alma suggra dal dotce albergo.

Indi con vuaman prende il destriero Gridando d'Elefolanche su vi monti, Quel che factor offi dal Candiero, Econ Latra tien lungi i guerrer prontis Effo in fella poggiato, il guardo fero Volge aTideo sdegnato; e fa che ficonti D'Anterotte l'otraggio, e ne la bocca Lo free, vadela vistael Jangue; focca

Cade Tideo, manel cader s'appiglia Al causal del nemico, e in va momenta Gli tiria ni terra con la mana la briglia, E gli facol cader ombra, e spacento: Quel dibrigliato, gloralni scompiglia, E via se'n va' così che sembra va vento Ni puo sermano semeno Ba lui sbrigarsi, e sicutder sul terreso.

114

no tento Aisce , s 

Maronico, ed Aireo, 
E Manfredi, che foli eron rimafi 
Condiferato ardir, ruflo Tideo 
Elinto, e giunti gl'altria fimil cafi : 
Qual contro Alcide l'Africano Anteo 
Riddoppiato i vigor fi fimiler, quafi 
Riddoppiato i vigor fi fimiler, quafi 
Riddoppiato i propreziona degla periglio. 
Dirtano, fiprezzato d'oga periglio.

Da quattro colpi 17
Loz zogliofo ne l'elmo, e me le fialle
Loz zogliofo ne l'elmo, e me le fialle
Ron però che aleun d'effi lieteren rollo
Feffe del fangue fun bazanado il calle:
Anzi ei da furniofo fitegas moslo
Quai Golia là ne la famofa nalle,
3 fida il ciel non che i mondo, e lo s' aunéta
Cel daro ferro, che mi lamo fifenza.

Parte lemo, la frante, e la parole; Che carca d'unforper uficiada pesto el fier Manfrede, e l'anima genmole, E fuenha fenecia del natio ricetto: Fugge lo fitto e, net lincia gola Gorgoglia d'ira ingombro, e di dispetto, E fienolmente Bantacciato fampu. Mel piccial moto a poco a poco langue.

Nó s'arrella il crudel; ma incide ciace, Che addoffo gli uncia nel deltro fianco Hosi graue èl colpo, che gli face Il ferro un palmo ufer dal lato maneo; Grida Andronico admayer, è sì tenuse L'usbergo di coffui che non uien manno d'altrui forze, e fon'armi sì frali Di noi sobe tutti i colpi efon mortali.

Più certo di morir che far uendetta Be l'altraggio febermo que li lancia y El a precipitofa spada affreita B'immergergli onel fianco, one la pancia: Mentre il copagno anch'ei ver lui fi getta, El fere a vn punto a la nemica quarcia y, Onde per doppia piaga Armonne verfa Tegiolo fangue, e n'iba la estroa afperfa-

Non tanto da le piaghe bumore asperge ll gran guerrier, quanto in lui crosce l'ira, El rilucente acceur verso il cielo erge Prendendo sopra Atreodritta la mira: gli fende il capo; indin nel ventre immerge A un tépo il brado a l'altrose a un tépo spi L'un'almas et latras, per varue serite (ra Humo varioni morir, variet l'yiete.

Cost la nobilifsima l'alange

De glimfelici Froi rimafe estinta

Dal fuperbo querrier che rompe, e frange

Da quel canto la turba incrme, e viata:

«Abbatte, incide, e rouinylo frange;

Gii abbattuti, e di lor la terra tinca (gia

Accrefica d'Arno, ed al dagnon la piog
D'onda dipinta in più terribil foggia.

Ma non men dura firage i Goti fanno
Coi Thouregiconquenti in altrolato,
Nel men portane con força e con ingauno
Llittani irditi alcampo il foco:
Fa finagos coi Tarastri più damno
D'ogn'altro in ver perche con fero giaco
Da cento carri circondato , fende
Le folte fquadre e, monto agnun diffende.

Pedoni, Caualieri, armi, co armoti Ugudimente il erudel minda folopra, Peròche i carri fioi da tutti i lati Atamiti fon di falci intorno, e fopra: Che da la annea età carri faleti Pur detti, e in ruopo tal fur pofti in opra, Che portundo da ilrui if ra n'intervali Sucumbran corrundo gi luvonni; caualile.

Turbine ruqua non fi, non fi tempella
Depredatrice d'arboraticampi.
O fuoco che le felue ande infesta;
O tuno che ampia rouma in terra flampi:
Quanto l'auserfo silva che ruge calophia
Ció che ad esto si opponi ne troue si campi
Da si strane sirvo signa controsso
O grane incontro si graza d'arme vasto.

Del Biarme la rabbia, e del Bocme,
Be l'Ungberoi l'igrey, del biefcouite
Fachel metio Roman Jofpin; e geme,
6 cade sbaragliato, e sbygottite:
Ma più l'afpro furor l'oscalica; e prems
(Creficendo calca al Reyne di Getto)
Bel diluma mortal che da la curba
'Del iglio femunite efec, el conturba.

Queste portando van granos incerchi Con va volante nembo di quadre lla , (ii fenz avac es fin mindo da gl'archi Quas fonante , e vorbida procella: Le pon le fonere a si fonerchi incerchi Resister più de la turba rubella; Che con le sorze , e co s'avor d'archi Pan de le vite a tiru irudel gonerno.

In tale flato crale pugne, quando Russos irepito d'arme alzare rdifsi Di verfo la Città che minacciando Rifonze fina la Terra, è ciachi Abifria Ouefite crai fero trean che diferrando Aue nonelle surbe, bauendo affifii Gli occhi d'ue campie, vifia di contano La gran tragedia de lo Itato bunano.

Qua'' Orfa che gli adulti figli mena
Fuor de l'ylai tomba a prati erbofi,
Ou'ella a l'yfa fino deuora, e fuena
Mal grodo del paftor greggi lanofi s
Rons lescensio fuo, vigore, e lema
Porge iracanda a' fuoi parti animosi,
Che incrudeliti tra spechi, e capanne
comma di fangue le voraci canne.

 Il fattentrional inmulto erefor Mentre l'Olit Latri languendo manca o de cui la forza o l'animo diferefice, E d'orrido timor le ganuccimbianca: Ne giofici linferno, c'il prove mefico Ne di steffer tumulti vanqua fi Elanca, Percise va Demon, che Scaragatto è detto Troua per maggior mal, maggio r'efficto.

Chiama questo di spirii vua gran frotta 9 En e si due Majuade e dice al vua Vatten col doue con sera rotta Repido s' a ruo col si vreva s'aduna t' sui s'osta ale prena, onde interrotta Ne resti sonda sorbida, e importuna; Ne si convedache nel mar trabacchi, da che gonjando i lecos si nutiero vocchi.

zo poi de l'Apenii juglerti gioghi
Con glatri meduntro dell'endoingensi
Almente latti per cui jugopi
Dis Pluton l'ina e jugopi
Dis Pluton l'ina e jugo preusiti danni:
Ne cercate più innanzi; itene a livoghò
Gid depitati, ogleruator d'offanni,
Vola ciò detto, oue da gl'eris monsi
Surgande Carno, deligra Tebro i finti.

Volò verfol Tirres l'eltre falange (fa, Prota al cemendo ogròpor, aci male immee Ementrello frevando, l'ondo frange Cui manda l'a-fron a le lor furte assuerfa: Scargattos i fellon, con glatier sange L'aer condenfo, e pioggia orribil verfa, Che le gelideneui e gionace algenti (muerte mompi, e rapid torrentis,

Ne fold a tacr denfo in embi foote
Del treubrofo or ror la febiera vana
Ma verfol d'inno in spazost rote
Volta contro al suo corso ancor la Chiana:
Erapida con essa quanti puote
Mescola vini, vorrenti y e fontoma,
E di mille siumare vn siume solo
Forma coe ratto al mar sen sage a volo.
La Scen.

University Congle

Scentono al piaule liquefatte falle
Dele neui rilatte in fera piagga;
Trona lar coulenfo, e dale fatte
Rupi va dilunio d'onde apre, e diloggia:
Sinabiffatta terva, e ver le fonde
De monti cade va mar con strana foggia,
Che da esse propieto is distende.
Per l'ime valle, e ratto al pian discende.

Salza nel pian la formidabil proua L'ampie feluc allagando, e le campagne, Xè per fecndere al mar la firada trous L'onda che vien da le maggior montagne; Ne con rapido moro acercfere gioua Forza al gran lago, sì che in mar si flagne, Che la turba d'inferno argine, e sponda si fa già basso al gran suror de l'ouda.

Nuotan le ville, e sae gli habitanti Ne la gran pigaa, e celt pellor gl'arméti, Nuotan le selue, e gl'animali ervauti, E i vozzi agvicoltor di vita spenti: Paggon l'orribit furia angei volanti Dal pian sommerso verso i monti algenti, Scampachi scap può, muor chi no puote Fuggir l'ira infernal chel mondo scuote.

Ma più s'inalza il pelago ondeggiante fold doue il Mugnon s' mifice al Arno, ilut'onda via più fi fa gigante, E per fuggire al mar gorgoglia indarno : Rouina, e Furuge col gran corfo quante il chiaro babitator di Sarga, e Sarno «Magioni iui inalzò, forzi, e flecesti Ricauero di Duci; e di foldati

Hamea l'Ofte Roman fabbriche eccelfe Con ripart fortifimi e trincere Abbricate nel piancui prima feelfe Per accampar le peregrine febiere s Tutteil graue furord inferno fuelfe , E fottopole tonda al fao potere , Inudando con l'acque al Roman feme Di riparaffi salor l'ultima feme Non fol questo disceno bebbe il gran Duce De le turbe foscolfine d'inferno, Mi di seco arrestar chi il conduce Vettouaglia, e saccorso al campo esterno : A sin che queiche le gran runppeadduce Fesse del buon Latia crudel gouerno, e da la guerra, e da la fame absorto Restale al surratarme, e l'onde morto.

Maintanto là tra la terribit pugna Strane rouine ordifice altriu la forte, E contro il her latin la falle impugna Orribit più che mat fulfe la morte: Rébaffache? Romas campo c'efpugna Dal Duce ftranche con più fere, forte Surgonquei de la terra, e da più lati Impetuofi affattar gli Eleccati.

Di qua la turba « quilonar l'infesta,
Di là l'Etrufica f quadra gli tormenta,
E d'ogni parte l'infernal tempesta
Orses di morte infuriata auuenta;
Riphomba d'vi il imonte, e la foresta
L'aer ne freme, e'l vaflo mar pauenta,
Sodon gemiti alterni, alterne stirio,
Di fertis e fuggenti, e pianti, e pianti, e grida.

Chi prendeste di narra quanti per terra (aggiono estinit Canalieri, e Fanti, Fan nouero potria di quante atterra Fronde ~quilon da i boscherecci manti to di quante til mat Tosca arene serva, O regge licuit are augei volanti, Core ti s'angolo quanto quanti quant

Col caudio il Signor, col Duce il Jeruo, Colnemno il memico giace ellinto, Sottolopra il fedel prefio al proteruo Sul viuo il morto, ci l'unicitor sul viato; Chi trite ha folfa, coli la polya, ci neruo Mostra forato, coli languife: auunto Colcompagno infilzato in va fol cervo Di lanciae, coi nel fanco affis lo ba'i ferro. Thi foratabella gola, echila pancia, Altro hi tröche le gambe, altro le braccia, Altun fofth la fronte, altun la guancia, Echil definiero, echil copagno abbraccia: Vètal che alfo a la mena claucia (cia, Si feontores, e runnichia bor mano, hor fac e in fera guifa aftretto dal dolore. Doppo moite languir trafitto muore.

Colmo è gia'l campo di spezzati arness Mescolatoco i morti in fera imazo, Li veli bulli serva capa selva prosi In varie gusse far di sangue valago; Qui corpi femiuni in selva appes Da i destrer straticatti, alcun presago De la siamorte, simular trai morti esser disco a le tarture porti.

La pompa militar, le gemme, el oro Le ricche. [oprauelle, er ați fregi, Giddi pregiati Evoi pompa, e decon Hor non par più che alcun bonori, e pregi; Ma hes tral [Inque in trague lauroro (lecuon coi lor Duci empi difpregi, E vil obbietto in la mortat procella. Gjaccion brutti di polue, e di cerulla.

Il Duce, e'l Capitan Latino a tanto Furor che lo fourafla, singottito, Faquel che far. si puote, e d'ognicanto suppo Celerci igrande anche sifo, entanto, Che Brage orribit si rincora ardito Il sugginuo, e rincalcando spinge Indietro il gran tumulto, el terren tinge.

Egli fece queld) quel che sar puote
Sotto spogha mortale human pottre;
Sharagliò sampte tunbe; e in larghe rote
Fugo gl'audaci; e dispòle schiere:
Equal two che alta sorre atterra; cote
Atterrò, conquasò Duci; e Bandiere;
Di frage vn campo se, di sangue vn sonte;
Di mebra va gras macel, di morti y n môte.

Lenà cal dure ferró a saé la vita,
Che incontra gli venia tutto iracondo,
Ed vn fol colpo, e con doppia ferta
Avanate i fier Gileo tolfe dal monde:
Scacciò l'alma dal fenentarga vicita
A Drago Rè di Scozia furibondo,
Che del fuo incontro lieto fea disegne
Dar fin con la fua vita al Roman Regno-

Qual trelingue vibrar sembrail Serpente Tal se nel pugno suo la sera spada, Tagliò con essa de Rubicon possente L'orribil teschio autor d'empia Nasinada; Trasse possente de contra de trassente El se monco casser sopra la strada, Che mentresso de man grave zagaglia Scotes le braccia il sommo Eroe gli taglia.

Fende per mezza in un fol colpo Adrasio, E Bimago il fellontrafage al feno, Ne giome eb egli di baldanza, e fasto Gombo, ponga e l'inferno orrubi freno: Seeglie à fuoi colpi chi fa più contrasto, Gli altri manda con gli vrii ful terremo, Fàquel che l'Arator di felci, e glebe suol far ne' campi; ci de l'ignobii plebe.

Feron cose incredibili, e tremende [no, Arbante, Anselmosel gran Duce Arsima Arbante igran Ruben per terra since Del Lituani inuito (apitano: Ein va putue Arsimana) ini distende Di selamo i lituani ini distende Di selamo i distende Di selamo i distende Di selamo i distende i selamo i distende i selamo i distende distende i selamo i distende distende i selamo i distende distende distende i selamo i distende distende i selamo i distende distende i selamo i distende dis

Rè fer manco di lor Manfredi ; e Zante , Ranier , Leareo; el Massitano Arnaldo ; Rè men fece il magnanimo Aridante , El vitteriofo Antewer ; e Rambaldo : Fè quanto fare bomo puote Aridamante foi fer Luigi; el Refectam Rinaldo ; Fè meratiglie mostruose idargo Nato de l'Emte al rilucente margo .

Ma

Ma la furia infernal, che ogn'hor s'anança Da tutti i canti erge, e rinforça l'ira, e giungendo al Tofean força, e baldança Contro al fero Latin gran rubbia spira; Giusflundo agni difeno, ogn'ordinança col nembofo fabbion che iniorno aggira, Fè is, che sharagliaro in ogni banda L'efercio nemico in fuga manda.

Nè gious al fommo Eroc ripari, o fibermà
'Per arrefier la calca de l'uggenti,
Che d'ogni laio timorofi, e inermi
In mille quile fond visia fleenti:
Come sil'hor da luoghi inculti, & ermi
Caggion diluiu i ummenfi di torrenti,
Che gualfindo al villuno argini, e sponde
Portan (discessi al pian) la messe l'onde.

Mescolato il suguente, c'i vistorio a Entrannegli ficetati a tutto corfo, Rel giona al Capitan nel penglioso Confittes bor qua, bor la portar soccosso, Qui strago verenda oggetto dolorso Il sorge, e sente in quel mortal cencorfo, Una socioppa gli erdini, c'inperi, E secondizioni, armi, & armari.

Corre di qud, corre di là fdeganto Cefar, në può rouur modo, në via Di rintegrare i Campo sharaglaito, E por freno a la roita fanteria; Ma di tanto poter dinega il fato, Terchè à egil dal canto onde fuggia Corre ai ripar, non così tosto arrefia Quelabe da faltro gic maggior tempefla Come tal'bora il rozzo agrisoltore (ome tal'bora il rozzo agrisoltore (ome il grano [ego la flopia infiamma, Crefe oltre al filo defio tanto il fruore De la rorace, e repentina fiamma; Chel' vicin campocon fuo gran dolore Arde, fenz alla irne untatto dramma, Corrie da tutti i canit, e mentre effingue Unluogo, e lattro pot d'ardor s'impingue.

Pería ogni speme il General si mone
Ver gli steccati; e glatri seconunta,
Ent. suo moto memorabil proue
Fane la gente oltre a l'alia ordina:
Le massade, e le truppe arta, e commone,
Dianda do mile al suo sprii di viita,
Mas segli con due man dinora, e struggo
Con cento l'inimico i suo distrugge.

L'Amazzona Durippe, e'l fuo drappello Cêto braccia han per vin, ib fano altrectanti Ircano, Armonte, e'l Comercia fratelo, Che fan.di fanyue pelaphionde gainti: Fail tartaro Rettor Hr ge, e maccho Vie p.i d'ogn'alero, e' foni ladonn erranti. Poila rabbia d'Inferno seco ardente "Nandam vonina la Romana gente.

I fela notte il tenebrofo manto
Non distendea con rugindofi mano,
Ele larghe campagne d'ogne canto
No copria d'ombra, e' rerdeggiante pianog
Questo erai di, che lacerate, e franto
Restana in intro il gran d'appei Romano,
Bia sparì via da la terrestre mole
Per non mura ramas romuma di Sole,

### Fine del Canto Ottauo.



# ARGOMENTO.

Dala Shilla infirate al gran Brimarte
Ud per tor via Rosmondo de l'incanto,
Elo traccon l'occhial formato ad arte,
Onde mira de fina la gloria, el vanto:
Pofeia con don celeste indi si parte
Per liberar mirtilla, e gl'altri a canto,
P'à Brimarte a seacciar dal mar la tirba
D'Inferno, com Armen Bisole conturba;

in woman and the company of the comp

## CANTO NONO





RAEA già
il Sol da l'Oriente fuora

Cinco di raggi
il mattutino
volto,

E le rose de l'al

basedel'Au-

Il porporino pregio banean raccolto; E col dorate crin, che i monti inflora Ogni fquallor notturno al mendo tolto, Ruchiamando a cantar tra gli arbofcellò

Le foani armonie de' vaghi angelli .

E già Brimarte il fortunato hanca
Da la [aggia sibila intefo il modo ,
E l'ordin ricceusto, ende douca
Rosmondo trar da l'incantato nodo:
Era questo rn'occhial con cui scorgea
L'houm d'ogn'incanto la malizia, e' spodo,
Che posto ananti al 'occhio rimirana
Can ello si guardo quando il cor bramana.

Questo si mostrera (dicc) la via
Di peruenire oue il guerziero alberga,
E'i modo si dara, che più non siia
Eissa lerror, ma che dal fonno, a erga;
Uanne ch'io farò teco in compagnia
Inuisbil fautrice pria ch'immerga
Ilchiatisimo Sole i ragge d'avro
Rel mar, doppo le fpalle al recchio Mauro

Coè toles cogedo il fommo Duce
Calcò di nuono la romita firada,
E ne l'aprir de la novella luce,
Ffit de l'antro in più nota contrada:
Re l'ova appunto, che l'institu conduce
L'Api al bar da' pras la rugiada,
E' poftor furge, e da fpecho, e capanne
Chima il fou gregge a fuon d'organice cime.

Ridea laterra a l'hor, la felua, e l'onda; Era l'act tranquille, c'i cie fereno, E intorno a la fiorita, e verde fronda Gnizzana il pefice di lettria pieno: E garrir fi fentia di fronda, in fronda L'armonio angle nel bole a memo, Gioina il tutto, e d'amorofa immago Sculto era il fonte, il prato, il colle, el laga.

Hanes

Ouando il gentil guerrier prescii camino scoto da retta , e luminosa guida , Uerso cold done il fata giardino Rosmondo allaccia tra la turba insida: Ne molto andò, che tras (simeprosé l'Pino Vidde la Reggia onde il guerrier s'annida, s'i muro prezioso, e'l riuo dotto scosse, ce ad esso se coma intermo.

Manel ginnger di lui si turbail Cielo,
Elare prende un minaccios aspetto,
El bosco, che pur dianazi si ricco yelo (te:
Mostranashou mostra altrui spietas oggetLanguein esto la fronda sel verde ficho,
E suamice la giota ampia, e'l diletto,
Tassa il guerriero inuito, e'l tutto mira
Ester del sommo Ciel stoggetto as ma.

Vidde al giunger dishil'ondoso vino Superbo alzarsin raphaeterrente, Etral'annoso (erro, el verde Vino Fremer l'Orso, vrstar Lupo, e Leon fente, Toissa i domnoss stepsi al rezzo estuo Strifciar serpendo l'orrado serpicar El pria ridente colle, el bosco interno Farsa agiunger di sui vorace inferno.

gi muouou le tempeste, e le procelle
Laer d'orrer colmande, ola riviera,
E scaccian col orar d'aunerse stelle
Ladiarzi amata, e dosceprimauera;
Sossie Euro irato, e scogit, e piante suelle
Formande orribit Perno, e mortal sera,
Di spanento, e d'orror s'ingombra it tutto
Né sode altro che guai, sormento, lutto.

Ricorre il pio guerrier toffo che vede Contro ivritanfi la ficietta rabbia (de Al terfo Cocial col guardo, de alui chie-Il modo di calcar la chinfa gabbia: Afria con Gol la pregiata fede Cangiarfi in fiummos dileguarfi in fabia, E'l preziofo muro, e'l bofco, e'l fiume Prender L'Ifata affecto, e'l pure luma.

Vede feio le pioggie, e letempesse Esser false finzioni, Combre vane, E le colme d'orror dense foreste Finti prodigi, sogni, e larue injane; Estete gi viti, se tanote alterne, e meste Esser nate d'augelle, e voci bumane, E i grani tuma d'etremoni vinti D'armenti, e greggi gemiti, e muggiti.

e quanto a l'occhio natural si mostra D'orrendo, e spaueuto so di siuto appare Tatto reale, e di quel ver s'invostra Che solea col cristallo ecchio mirare: Passa si guerrier ver lincautata chiosfra Senza il falso rimbombo, e'i suon curare, E troua tutto quel che dianzi apparue ssiero colo chia stantime e clarue.

Vede ouc il fimulato, e riccotesto Sorge, fol natural magito moftrarfi, Al più da fi magnifico Architetto. Di pusa argento il vago Oftel formarfi: Ini la Magamra, el fio di eliteto Fuor de la foglia a l'embra diportarfi. Al embra cui Itendea sibilime Mirro, Chius surgea di fronde sipilo, ed sirve.

L'Occhial merauigliofe, il finto, el vano Non fol chiarific, el rapprefenta al vero, Ma con doppio finpor, quel chè dontano Accofiandolo altrui dimofira intere: Etal come gidi fatto, immo q i mano Porge egai lontananza, ogni fentiero, Ne marauiglia è dunque fe gl'afcofi Scorge Brimarte lor giochi amorofi.

Vede la Maga che altetando inuefea
Quafi augello il garzon tra lacci, e reti,
E col fuo squardo lufingando adefea
Il vago con di lui tra giochi lieti:
Ed egli auid ganh or de ladote E fea
Cibar sfi mira, e tra gl'irifui Abeti
Taffar d'ozio, e lassimia ingombro i giorni
Con lettra placidifimi foggiorni.

Vede

Vede a l'amanie disender nel seno Dal collo va bel biomi sormato ad'arte, D'ovo, e doviental perla, che pieno B'ovo, e doviental perla, che pieno Era di susammi a dietà nelciel sereno - Venere a l'amor suo l'imuito Marte, sindi tra i boschi il gonaneiro adone, E con Gione adapvollo ano Giunone.

of former quello v smor concorfe, e Fabro Con Vulcan fu, vi fur le grazie, el Sole, E le pompe de l'Alba, el belembro :
Eur la materia i gigli y el e vole;
Amor la face da interarco labro V'infule, e Eebo i verfi, e le parole, V'infullar le grazie, il gioco, el vifo D'ammirabil belta non mar drujo,

Con questo la bellissima Cestile

Abbagito il cor del giounetto amante,

Et ra fiamme delossime, e fausile

Il tratisene delossime, e fausile

Il tratisene quel Emimarte, nille, e mille

Opre sirane d'amor, che el luce errante

Teste la cauta Incantarrice, e cinto

Doblio l'innella micco Laberinto.

Soprala Porta principal del muro,

the l'guardin cinge in fimiolacro forge

Pieristal fabricato, incu ficuro

Un fi-sifisimo sprito esser si feorge

Il qual sing êdo, shor d'atra mebbia oscuro,

Hor sa che d'aurea luce il bosco forge,

E schuando a la Maga occulti danni

Téde altru quella fraudeç quest'ingami,

Uede che a far diffoler l'ompia Reggia In fun mo, t librar l'amatoamico. l'uopo è trarre il Demos da la fua feggia, Che tende quell'inganni, e qua fio mirito: Indi oprar che Rofimodoi l'havo veggia Nel priziolo Occioide, ondenemiro De la Maga dinenga, e del fio amore « cui l'allaccia la finghiro errore. Macome ciò far deggia ruminando
Pàcon foggio penfiero, indi rifolue
Cacciar lo firiro, e le fue la rue in bando
Riducendo la flotau in fummo, e in polue?
Ciò propofio a lei giuntio sfodra il Brando»
E ratto al fimolaro il guardo volue,
Mal' vago Occhial per far ciò da leciglia
Leua, e firana fe gl'offre meraniglia.

Vede la statua m terribile bimiera
Cangiarsi, e ssaultar quasi somace,
Da le prosonde fauci, e de la sera
Bocca, e correr ver lui vouente face:
Indiv pseigli per fanco immens se soiera
Di belue, che audussima, e vovace
A bocca apertadibattendo i densi
L'assaultaria di Sprassi, e da Serpenti
L'assaultaria

Alcun d'esti, è che Ande, altro è che rugge,
altro capita dece di gennti, e larrati,
Altro glorecchi e di schichar gladusge.
Altro corigni, altro con rhivitti.
Impetuo li titucu lampeggia, e siege
Squarciando l'aer den o in mile lati,
Casgion grandini, e progge in largo nombo,
E sendra il modo al circo-drissi migrèbo.

Da spanentos orror punta e percosta E la mente al guerrier gia si sicura, E interna si simi scorrer per l'ossa Asticolata du gel fredda pavac: E con si sivana guisa, che se sicossa Ron giera del marcol di natura, Dico dal raro Occhial relian a immerso Nel sero incanto d'ogn'ingamo asperso.

Fur le fembianze moli ruofe spenie
Tofloche al pur Ceptial porfe la luce,
El metrna Verrame, el repenie
Stormo fuggi giù dal Tartareo Duce:
Tormò la falla tunaçime profenie
La loccioro che nel vetro il ver conduce,
E ei col bel crisfallo al guardo auante
Fermò dinanzi a lici l'audace piante

In licol duro acciar percote, e manda In mile pezzi il simolacro al piano. Da cui stridendo con voce nefanda Fugge il fintas ma orribile , e profano : A la cui fuga in vista memoranda Tutto'l fintoriman fallace, e vano, E in varie guife fidilata , e gira In fosca nebbia, elezzo, e fummo spira. .

Suanifce posciail fummo in vn momento, E'l sol tornando i raggi suoi rischiara, E'l tutto di sipando infernal vento Il fito natural s'apre , e dichiara: Resta dispersa ogn'ombra, ogni portenta Con: meraniglia inufitata, e rara, Paffa Brimarte a l'hor verso il verziero, E giunge a l'empia Maga, e al Canaliera.

D'insolito stupore aminta resta Cefille, al'hor che armato il guerrier vede, Ecolma di timor ver la foresta Timida volgeil fuggitiuo piede: Rosmondo quasi insano a la funesta Fugadilei si volge, e in vn s'annede Del fido amico ini sorgiunto, e in due Libra il vago pensier le voglie sue.

Che far dee , dal' vn canto amor lo sprona A seguir la vezzosa sua diletta, Da l'altro bonore il paffo l'imprigiona, E la ver'amicizia a fe l'alletta: Hor mentr'eßo dubbiofo s'abbandona Quafi infenfato: Il pio guerrier s'affretta Di condurre a bel fin la nobil opra, E far che appieno il ver l'amico scopra .

E perciò far, l'occhial pregiato porfe Del guerriero ancor flupido a la vifta, E fe che tofto del fuo error s'accorfe, Eche pentito s'ange, e si contrista :-Ne pose indugio alcun, ma'l braccio porse Al collo amato, e in voce d'orror mifta Gli domanda ou'ei sia, chi l'ha condutto A raccor di pirtil così vil frutto .

E qual'huom che dal sonno sia disciolee A car l'auninfe torbida inquiete, Proruppe in tale accento al guerrier volto Snodato il piè da l'incantata rete: Da qual cupo letargo hoggi m'hai tolto Fido compagno , e da che fosco Lete . Mifero cui non sò come caduto. In quel mi fia dal qual tormi bai faputo.

Lo conforta Brimarte, e gli dislaccia Intanto il bel monil dal viril feno, Econle vane pompe in pezzi firaccia Di cui la cauta Maga l'banea pieno : Torna del sentier perso entro a la traccia. Il generofo Eroe con cor fereno, Ela confusa mente, e'l fenso ottufo Dinien lucido, e chiaro al primier pfo-

Nè cura piu saper che fia di quella, Che'l tenea dianzi in dolce nodo auuinto Macon più rina face amor l'appella Al vero ben da cui fu dianzi fpinto: Gli risurge nel sen l'imagin bella De la vaga Mirtilla in effo estinto. El debito, e l'honor l'instiga, e punge Al campo amico che passò già lange.

Ciò fatto il gran Brimarte, andiam le dice Cold done te l'Oste , e'l Duce afpetta . Oue a te il fato alta vittoria indice Col far di mille inguirie aspra vendetta : Così lassò la deserta pendice La coppia il passo accelerando in fretta, Ne molto innanzi ando che in bel sembiate Leggiadra donna le fi fece anante .

Softenea con la man briglia dorata y (ui bel deftrier traca d'oro guernito, Sopra il qual risplendea di gemme ornata Un arme integra di guerrier gradito: Giunta, e la nobil coppia falutata A Rolmondo ne fe cortele inuito , Dicendo questa il ciel t'offrisce, e vuole Farti fotto al fuo pondo emalo al Sole. Questa

Questa che già copril'innitto Enca,

E dal furor de Rutoli'i difefe,

Per cui , merte della fuo madre Dea

Egli restò vuncente un ulli imprefe:

Hor l'audace tuo cor che già s'indea

Difenda, e ferbi le tue membra illefe,

Prendia Innutto Evre, che più ficure

Sott essa duras ver l'un mico muro.

Bra questa colei co ne la grotta
Di (uma il buon Brimarte istruffe dianzi
De frauri (acceffiond era dotta)
E de Tamico one torpendo flange:
Ben fu da lui ricognofenta allotta,
E faliatata quesedo fi fe innanzei
Ter quella faggia, obe sil ruillo a pieno
4 por col dono al cieco inferno il freno
4 por col dono al cieco inferno il freno

Il (orridor sebe conducea Ronano
Evast destreve di cui Rofimondo [cefe #
Il memorando di che ratto in vano
Segui Mirrilla se lui ch'empio l'offele:
Questo tronato hauca pafeer nel piano
Dianzi a cui giunfe'incautato arnefe,
L'arnefe dico, che Sevope, e Bronte
D'Etna giù fe fudar nel como monte.

L'arme che'l buon guerrier si trasse a l'bora, Che ne le man de la Maga perueune, Troctura runo eurò, che trappo sora Inutil gondo al paragon soleme: Al paragon di quelle ond bor s'bonora Cui tanto il Troian Duec in pregio tenne, L'hause di done cento listir chuse State eran, per donarke ad ses schiefe.

Ne far tant'opra ad altri che al pensiero Di lei stato concesso vaqua sarebbe, Però che da quel di che j no guerriero Di Trouc le lasso nissum più strebbe: L'hauea ne la siucina al abro nero Ridotto vn mago, inteso che dourel be Cal volger de l'Eta na sacce biomo degno Di tor, qual s'ul Ival Troun nel lazzo segno.

Nèmen faggio d'Enea, nêmeu prudente O per arme, ò per fenno, ò ter fortuna Sard questi, a cui grato il Crel confente, Ch'habbia ogni ben obem petto buman s'al' baneadi unouo la futura gente (duna: Il fabbro impreffa, che fott'a la Luna Rafere deucad ilus che d'ale, e nuoue Opre emula, faria del fommo Gione.

Tal profetica mente a l'Alma fuela
De gli arcan del Cielo icupi [enfi],
Et al mio chusio petto apre, e riucla
Quelche a sprinto buman saper conniensite
Veggio in questa del Mondo immensa tela
De sprinti velami i luma accensi;
In cui la tua propagua di luce
Deue illustirarsi albemanestra, e duce:

In valor questa, & in virth sublime.
Ogn'altra auanzen'a, sia pur superna,
Sia pur excella, orga purva le cime.
Di glora il nome, sino, con suma eternaz
è perche l'opra illustre spessio imprime.
Rel cor gentile condazione interna,
Et fattu de passai e de suturi
Eller segliano aben stimosi duri.

Mira con qual valor, mira con quanto
Splendor s'isalza al ciel tuo nobil ramo,
Contempa. a lue l'eccel preguegl' vanto,
E del fuo fon m'bonor fregio, e ricamo:
Gla fiettrin lui, l'ausec corone, el dimanto
Vie più che in altra fuccefsion d'Adamo
L'auser vecassalis, ed vuo, e l'altro germe
Propaginar d'ampie radicis, e ferme.

E fe fanta virtu di gloria è raggio, E d'ampia fama, e di perpetua vita, Ella darà di se così buon faggio, Che dal mondo, e dal Ciel farò gradita: E fe'i frutto d'Autanno al fior di biaggio Deue obligato dar grazia infinita, I frutti fuoi render graziae teforo Deuno a l'ardor d'oniverfal decoro.

M 2 NON

Non così lebo a 145
Por raggi suoi la terra in fi amma el mare,
Come la stirpe tuadi nobel velle
Cotas fulgorera fi amme più rare t.
Per cui gl'orridi nembi, e le tempeste
De vui si vedramoin fiu moa andare,,
E ricor da sulvor sama, e a falue
Come anco da bonta gloria, e virtute.

E, prima per far nitsodiverde stelo
Dal ceppo, pulutato illustre, e grande:
Mira l'Audo antico in cui dal cielo
Scefer dots superne, e memorande:
Ercole il forte, che d'inutto zelo.
Cinfe l'animo altiere ch' bor lume spande:
Dal terren globo a gli stellatichistiri
Nato per dispar Tiranni; e: Mostri.

Miralo in cuna pria funciul possente.

Suegliarsi al sion di formulabit sifebio,.

E in agni man gremir sero serpenue.

Schiusada de lor morsi il dubbio rischio::
Indi, fusicoreggiar di glovia ardente.

Generoso vigor di sdegno mischio,.

Enel bosco Nemeo squarciur la pelle.

Al sere Leon, sato a sua sua sua sua sua sua.

Decinquanta Tespiadi far feconde
Mira'l qui noto fanciulletto aucora,
El drasasprodragon, che in petto asconde
«Mille teste prinar divita a wibora;
Ea Cerwas più frenar che d'avo bionde
Flueale corra; e senza far dimora;
Diomede il Tiranno e' suoi destrieri.
In cibo dar 5 faluando i passeggieri.

Là nel monte Erimanto prender viuo.
Il feroce Cignal firage del mondo,.
Il feroce Cignal firage del mondo,.
Indi l'Auro, guidar domo, e castiuo
Del curuo uratro, fosto il grave pondo:
Le finfaio ficia Achelo d'orn corno priuo:
Le finfalide Arphe cacciare al fondo,
Sboccar gui nel l'irren rapido l'Arno
Scoprendo il pian flato gran téposiadarno.

Il persido Bustri autor crudele
D'immondi sarvita por sotterra,
Fare al feroce Anteo sentri la nele
Ruse Africane in vni l'estrema guerra:
Abila, e Calpe opposse al sue vete
Dunder con virta che in cor si serva,
D'ano ne gl'Ort: Esperidi al dragone
Rapire i pomi, e lui condur prigione

Rimiral poi doppo si lunghi affami Suppor le spalle ale rotani siere , Edel sier Gerion gl'aspoi ingami Punir , mandaudo quel morto à giacere , Fare a Cacco, estir gl'ultimi duni , Ed a Licinio empio ladron vedere L'ultimo giorno, indi fiaccar l'orgoglio «Bergion sotto petrofo soglio».

Domar miralo pricon firani modi :-Poliforni Cestauri, el merin moffro,
Che la bella Elfon, per fattrui frodi
Tentaua por dentro al corporeochiofiro:
Poi nel columnimmortal de le fie lodi
Al'Acquila troncar gl'artigli, el roftro,
Che nel monte Caucajo a Prometeo
Shranuani petto, el tro con modo reo.

India Troia portar miralo il foco
E far vendetta di gran misfatto pari
Poficia de l'Amazzoni elpano gioco
Far di fus man, calcando felue, e mari:
Scender d'Auerno al formidabil loco
ECerbero zgombrar dai gran ripari
Far di Ceclopi orrida, firage, e vinto
Seffelfo immeer nel Rogo e dituto.

Diralo pofcia tra sceleft numi
Con mortale fudor mercar beato
Suprema gloria e tra diuini lumi
Con fama eterna fentilla trasiato:
E de' trafcorfi monti, mari, e fiumi
Seminando virtute, efter pagato,
E dal vindo, e dal (tel d'attro teforo,
Che queito di quaggiù Porpora, coro.

offißa il guardo, c di tè ftesso mira
Scese da lui l'apprestate corone
Di lauro, e palma in cui la gloria spira
Eterna, e chiara in virtuoso-Agone:
Questo raggio d'honor che al crin t'aggira
Fia del giouenil cor pungente sprone
Per cui sperzyando il pacer vano, e frale
Cerchi sudando qui pregio immortale.

Mira la stirpe tua c'he'l mondo attende
Con somma appiauso geminar steonda 3.
Far d'estirutor valor celesti emende 3.
E calcar glorios i monti 3. e'londa:
I sigla e i gran mepoti a cui distende
Di grado in grado chi di grazie abbondasOprar per arricchir d'honor la terra
Virtà Jacendo al vizio orribil guerra -

Mira di terreslato, e di Mirtilla: Dreui già-li cel t'bà definato (pojo, primo d'amane tuocò vate, e ; si suilla: D) fomm: gioria entro d' be rraggi alcofo: Quello fia di virtà chiara (cintilla; Ed honor l'eggio in quell'omondo annolo; Degno germed it e, degna propago De Larbor tuo, de la tua bella Imago,

Eßol Erede tuo fara da questi;
Haurdil Romano impero alti fostegai;
Per cui feguendo i tuoi imrabil gesti
Aggungerà vinendo Regni a Regni:
Per lus chuo di strage; ed f funchi
Giozbi n'andrà chi star non vorrà a fegni
Satto timperio (no libero; e ficolto
Fiurà di buon sépre, e' i rio tra nodi atuolto.

Eccol'nepote two primiero figlio
'Di lui, raggio del ciel, del mondo speglio,
'Pamusoche raira le Palle al Giglio
'Per Arme illustre sua, fatto gia reglio:
Questi che cona la forza, e col consiglio
Il fallo suggirà cercando il meglio:
Militar dee fotto la santa lasgna,
Che può l'alma de l'buo far del Ciel degna.

Dela nuona Magios che da i restigi Di Fiejdi nafece dee farà coftui Da cui fuggiti pria gle-Angeli fligi N'andran merce di chi morra per nui: Oche nouelle grazie che prodigi Vedra la Terra a l'hor tra i Regni fui: e-I'lbor, ma il taccio, che non lice al mio Penfer tant alto andra carco d'obbo.

Di que flo nafeer dee chi potrà Roma
Di nuono follenard i groghi alterni
Cui gl'epeborei Regni vinta e doma
Hauranno e fpentis fluoi raggi fuperni i
Elfo prendendo tonorata foma
Gli faccerd tra i lor perpetni verni
e con orrida firagei monti, e colli
Laferà del fluo fanguei ngombri, e molli.

Questi Uberto esferdet, sarà di quello Figlio Ulisbercoli glorioso Duce, Che ne werd'anni suoi mortal stagello Uerrà di chi l'Italia al sin conduce: Lasserà quessionel modant duello Qual Castore se già, qual se Poluce, Fama immortal poggiando al Cuel eslice De l'Italio sol nuona Fenice.

egiliceppo farddonde batran poi Chura origine al Mondo i verdi rani, Che con l'altezza de' MEDICEI Erio Sprigeran graf odor Mirre, e Cinama: Ticca la Grecias fanolofi fuo Celcsti Dini, e foti ombre, e velami Gliafofi numi il faudofo Egitto Levoglificamene in breue firitto.

Lippo da questo surgerá fecondo
Di sourane virtà, d'immortal gloria
A cui dec liece conscierare il mondo
Poema illustire simolacro, e islovia:
Par baner sopra ogunu recos secondo
L'Arbor serbato a perpetua memoria,
Indi Auerardo, e Chiarissmo andiPerran del sud is gesti memorandi.

Pofeia vn'altro Aserardo a cui s'accoppia'
Sublimata virtà che l'alme honora,
E con fommo valor che l'alme addoppia,
E an afer quaggià gemil'aurora;
Di Chirufisimo v[cri felice coppia
Mirufia in guifa di Sol che i monti indora,
Qui fi diata in due la nobil pianta,
E di fecondi frutti il mondo ammanta.

Usen dal fecondo lippo »n Cambio, al qua'e
Appagia il mondo ilanco ogni lua fpeme;
Ecco Alemano, che fublime fale
Al ciel di fama, e inalça il nobil feme;
Usien Bernardino, e fipiega vatte lale,
E Chiarifsimo l'altro feco infieme,
E con talento Falconere gernoglia
Iacopo il primo, che d'honor s'innoglia.

Esce di sambio un Vicri, e qui finisce il primo ramo al sele bereto: A quello La sagga Beatrice Strozzi vinice il cui per sar l'arbir più grato, e bello; Questi fei giboli un nossituisce Per arme mutta del sonran drappello, Rendendo emulo alciel con simil segni Ecceclos troco angurator di Regni.

D'Alamanno, Silueliro, e'l gran Gionanni Mira Piers, lieta coppia a cutino pefa Al run portar di militari affami Il granifitmo pondo in degna imprefa; E'altro modera tor d'humani dami Gonfaloniere v[cir di fanta Chiefa; L'va Carlo Magno a Jomn bonor gradifee, L'altro con la Republica s'misse.

Ecco va' altro Gionami rifeire a lume
Da Ternardino emulator di fame,
Anciò es Godifioniero in cui raffiame
Il ciel quanto di ben ficerca, ed ama;
Hor nosullo Averardo, nuolo lume
Da Chiariffimo il terzo apre, e dirama,
ET alento il fecondo indi fi fipande
Có Matteo chiaro al modog il fan più grade

Mirail quarto e-suerardo, che propiga Dalnobil ramo fue mille, e più flelt, Edi vital virtu l'antma inunga Faccado di fei globi vadici cieli: Quafi voies[fe farla mente paga Con quei di figurar gl'eterni velt, Ed al nono girone agiunger poi L'empireo feggio co i celesti Eroï,

Ecco il terzo Gionanni, a cui Piccarda Illufurisima donna muir fi deue, Ela glorua alternar quafi bombarda, Che da feruido ardor moto viccue; Seco m'altro Matteo fiorri non tarda Senza punto temer d'algente neue, E Francefco, e bitchel, Giuliano, e molti Cui ne l'arbor vital furgono accotti.

Deb mira bor di vistà vinace efempio, et di fanto valor celeste norma
Itu Como il Padre de la Tatria efempio
Del reo feguace ogn bor d'infernatiormas
Per cui la therest fiorite, et l'Immpio
Dum s'inalza a la primiera forma.
Li iberalità itorna di fiotrono, et forifone e grazie i premi, e' l'dono.

Veds Carlo il figlino I non men prudente, Non men gentil, non men di lui fincero, E Gionania cui grato i lei confente Surger cinto d'bonor dal ramo altero; Veds doppo Giuliano il gran Clemente Sommo, e felice fucce fior di Piero, Ecco Lorenzo a cui Clarice Orfina Per più fiu gloria alzare il ciel defiina.

Mira bor ditre corone ornato il crine Sorger Leone il decimo Monarca, A cui fanco ogn'hor virtù duime Saluandolo dal tempo, e da la Parca; Questi d'immenjo bonor , che fença fine Sarà nel mondo vn colmo vafo, e vn'arca, E tra mille corone , e mile allori Poggerà trionfante a' fommi (ori.

Jolge

Volge gl'occhi, e di fecttro ornato, e d'oro Mira Giuliano a cui congunta fiede Ethberta gentil, pompa, e decoro Del grado fuo de la fua nobil fede; Ecco tpolito appreffo, che del coro Di Vaticano eccelfo è fatto erede, bla più de la virtà, che l'huom conduce Da le tenebre al ciel con pura luce.

Hor mira valaltro Piero, va altro Sole Da l'Orente vigire, che i raggi fpiega Chiari, e feruentiri queftà balfa mole Con Alfonfinade gli Orfin fi tega; Attra furger ditor fublime prole, Che pompoja di frutti i rami fpiega, Lovenzo, che d'r rbin reggerà il graue Pando con vita fpiendade, e foaue.

Die gran germi vfeiran dal rato innesto Cascho di frutti nuguadofi, e fronde și desfinator primer vigile, e desto Ale glorie, che dan de l'Arno londe: Questi baural primo festou, ancorcheme De Lanuous diagion, cib bor si nascondes, (so Econ breue veguar y da petit siuro Prarra morenda di suprindisti core.

Caterina fial'altra de ui riflende
De la Francia nel crime aureo diadema,
Airala come a quel s' nufice, e prende
Che a fe l'aguing e emulazion juprema:
Quì palpando le sielle it ramo afende
Senza timor di mirar l'borte sirema,
E finifee il fino moto amico al Cielo
Di cui letto fi fa conerchio, e velo.

Madel terzo Lorenzo, ecto nascente
Colma d'honor Propagne nouella;
Che come il fol surgendo in Oriente
Scaccia com l'altre la diurna stella :
Coo quest il a l'resti di risa llacente
Adombrerà il chiavor d'ogni facell 1,
E con doppio splendor quando più verua
Il Ciel, s'ara di primauera eterna.

Pierfrancesco primier da questi nasce Gloriosa Propago, in cui si mira Tutto quel ben che da le prime sasce Con larga mano in buom natura spira: Eccol primo Giouannii neu si spasse Viuace ardor che rato in cor s'aggira Ei del nome medssimo, orna d'yn siguerra. D'yn siglio nd, ma d'yn sulgor di guerra.

Di questo, e di Maria Saluiati fponta Germe fouran ebe quafi al Ciel s'effolle «A la cui giora nifipidat ramonta Lei, che da Lete tanti Eroi ritolle: 8 come il mono ciel traggie, e formonta Gi infimi dietro a fe, sale il ciel volle, Ch'e dietro inuoli al fuo neloce corfo Le glorie a gl'Auis, poga al tépo li morfo.

Ad esso non porran gl'Erculei segni Termine ò Meta ch' suron calchi i mari Ecolcors immorsal de nuoni seni Non seucci andace i barbari sospia segni Ne ch'ein si sunga al Regno suo più segni A incin non narran sebermi o ripari, Nè che nuono Alessandro uon trascorra La terra sutta e el suo gran nol precorra.

Del Etrusco uslor base, e Colonna'
Il Fiorentino Materiadi esser dona
Ed esser cid Toledo illustre dona
Tal nascerà che il mondo par non hebbe:
Neura che aben sir mi mon assona
Ne in Trois unqua creò, ne in Roma, ò in
Suspe eccessa coso si superna (Tebbe
One l'astica y one l'est moderna.

Tiù figlieso bauerà, Francesco il primo
Di Carmo il grade nascer dececho al feggio
Sormantera, vitornera sibblimo
Il uslor prisco in lui cinto di preggio:
E ciouvinest scondo qua to si pro,
Cobe baurà nel l'attean souran maneggio
Di Porpora contesso, el terzo poi
Grazia sard tra i fortunatis roi:

Piero il quarto esferdene, Antonio il quinto, e'l festo terdinando, ò che ferena (cinto Fronte bor ragheggio, egli a grand'opre ac Spieghera il rol per la mondana ficra i Prima in Roma di porpora dipinto Fiammeggera qual Sol che'l teli ferena, Oue col fenso ilhustera de menti Al formso albor de'hoi raggi fucenti.

Indi gran Maltroa dominar fe'n torna Successor di Francesco, e lassa il Tebro, Láne la bella eltora dicrine adorna Doro, al ben fare innigorito, ey ebroz Al cus senno leta d'oro ruorna, E di surtroilerin s'orna, e di gunebro, Giosse Etravia, e da fino bojeni scote l'orride belue in parte altriu remote.

Pompeo nouello, bosa il Tirren circonda Co i curui legni, son il Tirren circonda F Octomana Sirpe, bor deniro a l'onda Hor per le fponde fue laffa difperfa: Posi fa che d'arme, ed deltric abbonda L'ammirabil Tribuna, e rende afperfa La fals'onda di morti, ed itrirem; D'ancore, di timoni, antenne, e remi,

La Lotaringa stirpe a la sua pianta
Vnisce prudentissimo cultore,
Che secondae così che Immoda ammanta
Quassa muona stagion di dolce bumore;
Luesta vosa di lui produr si vanta
Tresa vosa di lui produr si vanta
Troche un unza di pregio il bet lacinto,
Ene rella ogni sor confuso, e vinto.

Giouinecto nel feggio ecco s'afside
Ilterzo Cosmo, e di gran fregi altero,
Varca il Tirreno, e con celesti guide
Corre a mfestare adito il trace impero;
Saccheggia Ipona, el fero Scita incude
Mostraudosi ver luu crudo, e seuero,
Torna ricco di spoglie, e di trofei,
Smulo alter di kegi, e Semidei.

Scool di nuovo rallentare il morfo
Al' fuo vittrici legni, e trionfante,
Calcar con efii il formidabil dorjo
De l'elefponto, e gir verfo Leuante;
Indi voltar vincente inductro il corfo
Di fpoglinta Città ricchezze tante,
Fatta di mille inginire afpra vendetta
Contro il dragon, che la fua legge ba unfetta

L'opre saran de suoi pensieri inuitti
Erger gustizza in alta Monarchia
Opprimer glempi, e folievar gl'essistiti
Opprimer generale de la comparta prais
Operado cauto a ben regnar la rua;
Operania paueniati, e derectiti
I nemini de l'alta Gerarchia,
E in gussa del grand e-suo Erculci gestà
Oppra, la sando i re Tiranni mesti.

Con l'efempio di lui , feco congiunta L'-Intiria Conforte fia i imalza al Cielo, Quafi lucente Soi che ardente figunta Squarciando da la terra il denfo velo ; El gran France[co, e Carlo feco affunta Portan la gioria, entro a' lor pettive'l zelo, E Lovenzo il winov germano alterna Lampi entro al petto di virtute eterna.

Doue tè lasso, à di Francesco prole Maria spola gentil del franco Duce, Tà che quassi alba a lo spuntar del Sole Portera in terra alma, e perpetua luce : E con santa virul, virul, che sucle L'alme sugliare al ben, che al citel coduce, Acquistando quaggià grazia insinia Ergerui l'alma a più perpetua vita.

Fulgor di Marte in Don Gionanni vibra La fera destra anche i tra quefinato, E contro il Trace diter la ficose, e vibra Con fanto ardir tra mille febiere armato; Ecco. Antonio, che'l fenno, el vador cribra Con puro qel di bianca Croccornato, Ecco la pianta a cui s'inchino, e cede L'Europa tutta, e in lei fi terge, e riede, Mula

Cons

Cost nel terfo acciar venia la faggia
Douna mostrando al Caualier la prole y
Chibor con lucido lampo il tutto irraggia
Qusti noucilo , e riasficente Sole :
de effo al puro albor che i pette raggia
Pasica la vista , e ne la ricca mole
Rinnigorir fentiasi in van col core
Gis sprist, el fien di generojo ardore.

Ma puella a la chi mente il ciel dichiara L'eterna volonta proruppe, e diffe Coppia Jizgia se genti per cui rifchiara Il Roman Camprii fuo finelle eccisfic se set siè cocca frenar l'infernat gara; E far van quanto Pluto in cor prefiffe ; E gl'incanti se gl'intoppi aprire șin cui Hă fifil empior fer difegni fui .

At the occa Rolmondo and a Id doue Radicato bal'incunto ul fier Zambardo, Facendo a danno luo l'afate prouc Ond i refli appo te vule, e colardo, Qui runbulga e Mirtula no fote, enuone Reti, e con essa ul vulgar propera El sior del Roman campo errando in ello Torpe al dium desso fatto rubello.

In ello tronerai [austime, e mostri, chel cor ingombrena d'alpro terrore, Matà sprezzando i finti artigli, e rostri Supereraite fici, et freidi orrori: E perche meglio i turo valor dimostri Col fauor fanto del fouran motore, Quest'inlegna die fia ch'or l'appresento Saidismo reparo in agni cuento. Questa spiega si gran vopi, e la eni vista Tremeri de l'Inferno ogn'mpia fera, Questa nel bosco ou'altri vrge, econtrista son lozza imago ogn'our l'empia Megera Ti salura dono del Cielo, e lista Del sommo ben che tra le stelle impera y con questa sughera da monte strano Con merta un gibra via di monte strano Con meraniglia ogni portento vano.

Panne non por pui indugio, e sù Brimavig Prendi la via che altru conduce al mare Lé doue ciuto ogn bor d'infernal arte Tende Pluto al gran campo infidie amares Ini v' foglion de l'Arno fonde sparte Seuza contrasso alcun rapide cutrare L'empia turba d'Aureno bà posso ul morso a quelle ond'este bà votto maletro il cosso,

E questo bá fatto a fin che l'Ose amico ,
Resti da l'aunersario oppresso, e morto ,
Constando del grant funne il corso obice
Onde chi passar vano i rimanga absorto.
E tra l'auners su suota alcun constate,
E l'onda, non vircoui alcun constate,
Ma disperato é dentro a l'acque lass
La vita, è che per fame a morte passa.

L'Occhial it mostrerà come tà possa Fugar l'infernal torma da quei liti; Onde da tal virrit londa commossa Si dilattira i pelagbi infinati: E la piena chor là s'erge, e s'ingrossa Fugga, e lassi chor là tempo ognibar s'anti Il campo vostro ch'hor si lagna, oppresso Dat l'perborce turbe, e s'ottomesso.

Il ciel favor d trauni, il ciel che fisso Di Fiesle hal reciden, e la rouna to Ne pud dubbioso star quanto ha presi so Nel voler suo lassi bonta duina: Ite dunpue feite, e l'aguardo assisso Tenete à qua troi stato in ciel destina, Che tra quest cadaca, e mortal rec chi semua virià, s'amo miete. Lo scudo di prudenza, e de l'ardire
L'asta inuncibil sa la vostra scorta,
Ne manch voquanco in von virildestre
Da cua pigra vilità su sempre observat
Lio detto quassa ardor che siamma spire
Ter rento, che tra pagia cra già morta,
Suegsiò ne sommi Ero vigore, e speme
Dibberra stu oppressi, sel campo inssene
Dibberra stu oppressi, sel campo inssene

Indi sparda glocchi tor, qual sole Lampo repente da vapor formato, Ed esti totta la pefante mole De l'arme, el vu da l'atro in un commiato: Volfe i pessi Rosmondo me del Sele Spunta il diurno albor d'arggiornato, Prese Brimarte i sen ier dande poi Rel mar s'immerge, e Lassa Regni Esi.

Al mar Tosco inuiosi il souran Duce Desiglo fugar la negra torma, Ecol preguato don che al ver conduce Al "Arno dar la neuvrel sua forma: Trassorso wells, e monti al sin s'adduce Armurar del ser drappello soma I de mile Demon, che monti è monti Bian soprapositi, e sattiargini, e panti.

Mira'n lago vagar, che quafi immerge La terra tutta entro al fuo vaflo fino, E tunto verfo cicel fuperbo s'erge, Che impossibil gli par mettergli il freno; L'occtio fino antuva land'evto terge, Che'l fa tosto vinir puro, e fereno, E cognofiere a pien che ano montagne Son quei gran foogli, ma cicel arragne.

Ucde che per fuggir l'empia majnada
Vopo è ch'altro che jpada in opra panga,
Ma che in vece de l'afla, e de la jpada
Gouien che in vn duc legni erga, e côpanga;
Efic dunque ben cauto fivor di firada,
E taglia tofto vna perica longa,
Toico (ferro coi: linieda, e fende,
he di troce nel fin forma le rende.

Omeraniglia implitata, o mona Unità di segno al mondo ancor non nete a Che non si tosso la mirabil prona Fà, che l'Oste infernal recus il voto: E mescloate con s'oribil piona Saucenta con timor per l'onde a moto a Sbocca il pesante lago, e sinti colli Danno in sondo al Tirren gli estremi crolli.

Qual s'intrepido arcier nafeofo feocca
Oue fia di colombe in menja febrera,
Schipppo fulgoreggiante, di firal da cocca
Per fas si, che vua, o due tra l'altre pera;
« l'orribul fragor che in aria shocca
Fuggon tutte velando al 30 la sfera,
E disperfe, e consuje in varue parti
Se'n van, sol fuggon que dunsfi, e sparti,

L'annegate campagne, e i prati immerfi A poco, a poco appaton vifurgenti; E fan quad danzi fer luci vederfi Wentrel Inda trafcorre a' regni algentit Spuntano i colti funo di luno asperfi; E un mezzo estinto il pastor con grarmeti, E doue dianzi il gran d'appel Romano Milito inulti gua verdeggua il puno.

Quanto l'onda volubile occupando li mar se'n va, cotanto appar di fuore, Il gia chingle terreno, e manda in bando la le valli, e da' coli il prefobumore: Terna il Fiume al fuo letto mormorando, E ride tra le fiponde ogn'erba, e fiore, Turga Febo coi rai l'humido fuolo, E lo trae vaporando in aria a volo.

Mentre Brimarte flupefatto ne le Larghe rine del mar tai cose guata, Scor ge a s'orga ucent di remi, e uele Dalingi una potente, e grossa armata: Che hauendo il uento prospero, e sedele Versol il tono enien snella, e spolmena, L'attende il pio Campion, sin che di Roma Mira, e conosce esser l'inutta soma Cognosce i legni al Aquila celeste, Che nel restisso riplendea sublime, Poi più d'appresso l'honcate teste Vede cinte di glorra, e spoglie oprime: Eran te turbe vittoriose queste, Che scorrear vatte il mar da l'ente a l'ime Parti d'Europa, discacciando audaci Gl'infestanti di lus legni predaci.

Era Duce di lor tinuitto Armeno
'Da Roma eletto General de Mari,
Huom che non fol dal Cappio, e dal Tirreno
Seacciaua ardito i barbari corfari:
Ala foorra l'Occand i Gno, in feno,
E l'Indo, e'l Perfo, e glattri fuo contrari,
Portando in varie parti u' pope fente
A i Roman Duci vettouaglia, e gente.

Diuulgato gid s'era in ogni parte Del Campo rotto, e da' nemici astretto , E che tra l'arme il buon popol di Marte, E l'onde auuerse era a morir costretto : Però raccolto bauea da varia parte Armenlo fiuolo al gran Latin fuggetto, E con quanto bifogna messo in corso S'era portando a lui vitto, e soccorso.

Smonta la bell'armatia, el lito prende, E cognofice il guerrier tolto che'l vede, Waccoglie lieto il (apitano, e intende Da lui quanto de l'Ofte lor fuccede: Indi per far de la mancanga emende Raduna in fretta i fuoi mouendo il piede, E con tremila in fella, ed attrettum «I pel pingon velocii pollo auunti,

Fa Brimarte di seguida, e consorte Lassando side guardie a vott legni, E i carriaggi d'animos si contregni; Muniti sco, true per Toschi Regni; Ud sunanzi, a lui in viso altier la motre, E Marse insiamma i lor servos sellano, Trema alternante il mar, la terra, el lita, E sponat i cet di spranto, e nitruba.

## Fine del Canto Nono.



# ign wood waterwaterwaterwaterwater

#### ARGOMENTO.

Per liberar Mirtila il bosco ingombra
Il gran Rosmondo, në de sombre teme,
Da cu il immenje faci se Mosfri sombra Saluando de gi Erosi illustre seme:
A Mirtila Zimbardo il vero adombra ,
Ein Fiesole la trae: Rosmondo insieme
Go i liberat Evoi vrusse, e danno
A l'Ose de nemici estremo assamo.

# CANTO DECIMO.



E L medesimo tempo era Rosmondo Pasato l'Arbia, e l'Orcia, e giunto do ue

L'orribil turba del tartareo fondo

tartareo fondo

Stringe Zambardo a

far l'infernal proue;

Superato già l'erto, il monte immondo

Scorge cinto di mura altere, e nuone

Nel primo aspetto, one immons giganti

Stauan sour esse in vista minaccianti.

Di granistime pietre armati, in atto Franco gl'empi di lancarie ginfo, Porta alcuna non v'è done di piatto, O di pelefa lacun d'entrar fosse vogle, Restia nel primo incontro finepetato L'animoso guerricro, e circosfuso, X e sà modo trouar d'aprire il varco, V'e gran bosco occupar d'institucarco. Il dano oprar mon volo, ch'in fun feuera.
In biasmo se l'arreca, e ad opra indegna,
E quel ch'esso non può col suo valore
Far con potenza incognita dislegna:
Scaccia shaque dal petro ognita more,
E in vn s'accinge a quanto il cor gl'insegna,
Sprona innanzi d'aliri revo, c'i ferro stringe,
Teiscontro il muro altissimo si spino,

Ocaduche apparenze, ò vane, e frait Forze d'unanto contro a chi le firezza, Paffa il destrier si come banelje l'ali Del muro impenet vabile ogni afprezza ; Nètrona al paffar fuo d'ottrazet, ò maili, Nèd contrario moto ombra , ò ficrezza , Sparsice il muro eccelfo, e feco inficme L'ombra importuna , e l'imadatto feme.

Ma non resta però che nuoue larue
Non faccino al guerrier più fera mostro,
Perche quel cui pur dançi va muro parue
Hor di vorace siamma il sen dimostra;
El minacciante sluot chi ne spo aprue
Cangiato in vento entro a l'orribil chiostra,
L'ardente face attuzza, el dastiende
Verso il guerriero ardito, c'i tutto mende,

ior

Hor che fard l'inclito Eroe, quad via
Tronera per finorza i "acceja face,
Quini ammo non val, ne gagliardia,
Ré costante defio, ne femo andace;
Sol virui, che do gon 'pora llistire e' via
Può con virul pensier passar tenace,
Questa umpugna Romodou, e vuol per mezDiet facciar dal se l'alpro ribrezzo. (20

Batto intrepido dunque al fer'oggetto Incontro faifi, e con mirabil'opra Inquel s'aumenta, e com novatile alpetto Nontrine cibentro a rel incendio copra i O fourana viriù quando ricetto Diuien d'un puro cor cio al ben s'adopra, Sparific il foco, e nol penetra, o coce, Cori viriute inutita abrezio nuoce.

Paßa,e ride il guervier, main quelche croda Il gran holcoocupar con fera imigo, Il gui fopio mecudio malzar recle, E figura piglusa d'immenfo lago; Lago, che cinge a l'ampia felua i prede Spumeggiaudo euro al fen garrulo,e vago, Muggir pofica da turbue commoffo; E correr minaceante al Puce adadfo

Non fi surba ei però, ma più che prima
Animofo, e virul fi fipunge auante,
El cupo logo fuperar fa atima
Si come gl'altri cou afeuste piante
Spinge dunque il defiver perbe s'opprima,
8 fi caccia nel pelago ondeggiante,
A gl'impeti di lui nom può di cuallo
Non vbbdirt, nel far meao internallo.

«Meraniglie dird, non cost tofla Mife il pie dentro al onda il pio guerriero, Chel' vaffo mar fugg) da gio occhi afcosio, E in yn hofeo cangrofii inculto, e fero; Befo afolto di piante in cui reposio, Era nonello, e orribil magiflero, Sorgeano i tronchi yn nigito alti da terra, Che a i pergyin faccan perpetua guerra. Pendan da' rami lor matur!, e grefil
Di pom in receo gibor grasi metalli ;
Che pos da vento impecsolo flessi
Fincanan giù tra pergliosi calti;
Fincanan giù tra pergliosi calti;
Front erbotte, e for at i fingue rossi
Da' corpi estinti, che d'alpri internalli
Condotti qui parean da per desimo
A prender tra que logichi alpro cammino.

Come aunien fe tallor grandine algento Scote Apullon da l'ali fue gelate; O d'erta rocca in giù cade repente Nembo di pietre tra falange armates O ver quando a febiera d'Oriente Escon fiecce a serra d'armi lunate; che così solte son che i van del Sole Celan turbando la celes mole:

Ron sbigattifee 13 ii., ma adoprarzenta Il prezuolodon, che moltra il vero, Anzi più force, cutreptido duenta Calcando coraggiolo il fier fentiero; Ron nuoce il bolco a lus, ma zli prefenta Tris formadoli gioco, e più fouero s, Fede paffando awanti aperro prato Pogo iutoro dalbolco circondato.

Sorge nel mezzo va gran sepolero, e in ello Di caratteri sirani ornata pietra. Tosso sinuta verso i runchuiso auello, Ma nuovo intoppo il desso vasito arretra Ecco vicir de la ficlua emplo da appello Di mazze armato, d'archi, e di farctra, Di Poliscui orrenda, che siagnati Lo ciscondan duanti; e d'ambo i lati.

Percoton questi l'arme insieme, e in atto Sarrecan di serir limitto Duce, Edesso, o insidar il serio, emostra in sato Poco, o insida temer del popol truce, Hor serisce et taglio, ed hor di piatto, E molti in varie gusse al sin conduce, Mas 4 vn n vecido, o meraniglia, mille Nascono da de l'amquigne sittle. Del setro bumore ond'l la terra afficifa,
O Biraniero flupor: da corpi efiniti
Tofto mira fjuutar torma spenuerfa,
E drizzarfi dal fuolo a dieci, e a viniti,
Ei da turba si grande, e si diaterfa
Fien fuffocato, che fein terra efiniti
Niba cento, e mille, vna falange immenfa:
Jurger poi mura d'ira, e flegno accenfa.

Erefce il tumulto orribimente, e pieno N'è u guifa tale il formidabil findo , Cie'l faugunofo, e fizial terreno , Nèregger, nè capir può tanto findo: Onde forz'è, che da Coctuto feno Fuor tragga il don del Regnator del polo , Il don celefte, che a tul vopo baue, Haunto già da la Narfina Dea.

Non fi tosto fpiego l'aureo refiillo
Rosmondo, che di tenebre, e d'orrore
Sempli l'aria, la terra, e il mar tranquilla,
El Sol relio l'afato fiuo fpiendore:
Agarl l'insigno fiuoto, e dipartille
In cento guife il tremulo chiarore,
E maggior fi fenti di rilegetonte
Erribul viuo e, el paludo fonse.

Come talhor i «-sulto nembolo ingombro La terra, e'l mar di tempesso in embo, E'loos focte, e le colline adombra D'orvida nebbia col gelato grembo; Se Borea spira irato, irato zombra Le tempeste, e'l stagor dal denso lembo; Fuggon le nubi, e seco tuoni, e lampi Rendeado intatti i tembros campi.

Paffi-il guerrier vistoviofo, e chiude La farz Infegaz, non penfando ch'ella Fuopo gli file può, perciò che igunde Le felue feorge dall'empia procella; Quando ecco auantia gli occhi fe gli febiude Voragine profonda, e mira in ella Girord'inferno, e tra bollenti laghi Talue unmuenfi, aspi, ferpenti, e draghi. Uede nel centro vas coloma e recra
Da le profonde bolge circondata,
Che regge m cima de l'eccelja vetta
La fepoltura dianzi alui mostruta;
Hor abe fara, conuien, che si frommetta
Intor per finir l'opra incominciata,
Conuien che giva nu profondo falti
Senza temer de' mostivi feri affalti.

Immoto vn pezzo Bid feco penfando Se oprar debba il vestillo in line fallate; O pur fecreta caita difegnando Frasti l'Vata fua viril virtute: Difponsi al fin cacciar la terma inbando, E faltar giù tra l'anime perdute; E pria di morte fostener la vabbia; Ce vra sillad 'bouvore mancar g' l'babbia.

Cosi d'animo audace armato spinse Se stesso di anicor vivil) nel cauo speco , Nel però cada e sin nel centro attinse , Nel post penetrar ne l'antro cieco: Perche il sino dianzi, apero, si religio , É l'immensa vorago strinse seco. Ed ei cader pensando in cauo loco Da l'anel si tronò lotteno poco .

Fiffain glocchi, e ne la felce dura, Che coperchio le fa legge tut note, Note cui di barbartca (crittura Rimira impresse na la falda cote: Utà, cui di etanto fauor natura D'animoso cercar le parti ignote Di quesso orrors, ben fortunato sei Se più non mono japer di quel che dei.

Baftist bauer di quelli ombrofi chioffri Ogus chius'antro viilo, ogus fecreto, E japerati i formudabli moltri Ponendo al fuo furor legge, e divieto: Paffig, ne deurar più che at chi moftri Strana fantafma, larua, ombra, ò decreto, Chel Proppo ofar tall'or conduct Phomoo La far dal gaudo, a la meditti filmomo

SELNE

Segne il gwerriero, e'l protessar mortale Nulla sima, e' simala verso la temba E con ambe le man la puetra assate, Che da le scosse simala, e rumbomba; Sueller la vuol, ma quat volante sirale Folto siormo d'angei da l'aer piomba, Che à lui i amena; e graculando scote Lai, e col rosso o vosso si percote.

Da l'altro canto d'i rabbiofe belue
Il pini ficalca, e la campagna intorno,
Per cui ficmon le valli, c'ampue felue,
E'i Sol fi vela, e laffa ofeuro il gorno;
Per che l'aria, la terra, c'imar s'imbelue
Facendo viniti a la natura feorno,
Tremala terra d'ogn'intorno, e finafa il neffa il terremoto, e l'iciel che tuona.

Non l'Ireane spelonche, à gl'antri secini
Tante belue nutrir, non l'onda Idasse
Tanti produsse in as mostri marini,
Ole Caucase porte, à l'onde Casse:
Quante in questi d'oror mesti consini
Mescolati con dragbi, e vigid'asse,
S'auustero al Campion mentr'esse intento
A distrar l'occulto monumento.

Muglia il ciel sopra, e sotto a i piè vacilla Laterra, sivide il mar, lampeggia il soco, Il spoloro dintorno arde, e siaulla 3. Ed ci non cangia nè color, nè laco 3. Socie la grone sice, e intanto stilla Da la fronte il sudor nei sero gioco, Al sin mai grado del Infernat torma. La fucle a forza, e l'intro cangia sorma.

Strane guife d'incanti vfeir fi mira Crocitiondo da l'arna van negro corbo, E fregit fiquaentato, mentre l'ira Depone il cuel di denfe nube corbo; A la fuga del tui litto refipira Il bofco, e ceffa in lui l'infernal morbo, Euggon' le belue, e feco augelli, e moffri Pernando mesti a l'eige conte i chistir. Né più l'orrida tomba il gnerrier rede, A e finialaisa, è portentofi migamo, bia naturalivat rani, e fonii riede Il refignol temprando il mefio affismo : Torna il rifetto ala fua propria fadea, E Carra tra le frande mormorando, Uczzeggia il bojeo, e tra gli afeofi vepri Saltano i Capri, e le fuggenti Lepri.

Libra refla la campagna, el monte
A l' plu fuo primer fubito sorna,
Attila il puno cristat da piu d'un fonte,
El vago prato di bei for s'adorna;
Uredeggia di Aggio, e la fuerba fronte
Erge one Primonera a vider torna,
Cantanle Ninfe, i Satiri, e i felnaggi
Al Joane alternar de moni Maggi.

Unige interno Resmondo gl'occhi, e guata
Non più larua, funtafma, figno, co ombra,
Non pri la verde c'hiofira febiera armata
Mira cou luce di fquallor difcombra;
Uenirgli incontro con fembianza grata
Hor che più il fenfo il falfo non l'adombra,
Li in un punto di molti in largo prate
Si trous d'ogn'interno circondato.

Iui è Clorindo il giouinetto amante, E Rambaldo, e Learco, e Raldoano, Emia Arnaldo, Ruberto, Cloridante, Il feroce Creonte, Argo, e Galuano; Questi fatti prigion dal negromante Fur gia com più d'un Duce, b' (apitano, In varie guise, in vary templ), a fine Ditratuna è Fissolan vonine.

Non r'é Mirtilla gid, che altro sentiero Eatto ha mercé del violente mago, Però che nel sugger de l'augel nero Fuor del sepolir vo del suo mas presago; A lei sen toos sentiemento il suo primiero Sembiante et assormato, e tolta imago De l'ircano l'opdargo emulo uniteo Del Reman sangue, e di lei sido a mico.

Questi

Questi tra'l freddo Scita, e l'Auna algente-Già matrita l'hauca con faldo amore, s de l'Ano de lei, feruo, e parente Balio d'effa fiù già, aio, e tutore: Fins che inuaghi la gioninetta mente Proustr del gran Laini l'armi, e'l valore, E che animofa in compagnia di quello Venne di Tracia al Fieldant Glello.

L'incontre, la faluta, e con quel graue

Aspetto altier cui ruerri plosa
Riprendes i, ma con fermon foaue
L'error folle d'e-fmor, che m fenchiudea;

L'eror folle d'e-fmor, che m fenchiudea;

L'aggiunge in m che fendo offala chiane

Del cor del Rè di Fiefole porgea

Occafione à quel di lei lagnarf;

Rè più de L'amnerzia i ha fdarfi.

The dunque con tant arte, in tante imprefeEfercitata al multiar contriflo,
Find a fanculla, ede hatio passe
Traita:per seguitar di gloria il sassoA finche pui facci le voglie access
D nn van desso macchiando il pensier casto,
E quell'honor per cui s'hioma sempre vue
Ei a cibo d'vuerrenche ben preferiue.

Generafa virtà don Damagnanmo cor di fama amico Non folo a vato amor via il fempre feorfe Ebuani fequace di vii per calle oblico; Ma a quas fi vagla vitittà che forfe Tra le grande cze el mondani mirico, Nedegnici di fettiti e di corone Il fereienno L'homor fialliro fronce-

Torna dunque à gran donna al luogo rfate l' l'eucuda farai del folle errore .
El Fiefolano Froe feçui bor che armate .
Donna del fier Lain d'ira, el rigare: .
Affretta il tardo piè perche aucor grate .
Sarà il tuo giunger la tratant honore, .
Corria parce ancor tà de la vittoria ;
the first hord diretaer con fomma gloria. Cest l'instiga il mugo, essa che sente Il passa dissor rimprouerarse Da lui, the anae cost glocchi, ela mente D'un vergognoso ardor sente suegliarse: Indinel sencon stimolo pungente Per quel tosto emendar l'alma instammarse Le pare bauer mancato, e se ne chiama Incolpa, e s'homor sin vicuorar brama.

Non giá che di Rosmondo estinguer pensi Nel petto acceso le sembianze simate, sò dessa racquillar quanto comucinsi A brame d'immostial gloria insimimate; Segue d'esti viettigis, e solvi, e densi Boschi trapassa secon più giornate, Econ la scorta di si sido Duce Ad dessa ossetti

Rasmondo in questo mez zo i sidi amici-Seco vaceoglie, e di Mittilla spia Tra dense parti; estipolita pendici; Ne in questa non la troua, o in eltra viat Prù per les, che per altres sier nemici Con gran peressio discacciati baula, Main sia che l'oggetto è di sua spene Tra quei torti sinteri vinqua s'auninet.

Ne na fpiando ogni recesso, ed ogni Ripps of spece, në mrar può mai Lamata visila onde il suo core agogni coder del bel spece gl'ardenti rai: Ma sono i desir suoi sintesse, e sogni, Che na ua non ne sente, o i udizio mai, Pensa al sin che da parreignota a lui Partita si a sequendo i posti altrui.

Spera trouarla a l'assediata Reogia
Di Fiesol tra le guerre, e le ronine,
Indi prima che a Febo inomeger reggia
Re l'immenso Ocean l'anerato crine:
Lassato al tergo suo l'ombrossi feggia
Simuna sgombrando le campagne alpine,
Econ Druarte, e gl'altri amici insteme
Caualca muolto tra timore, e speme.
Và Clo-

Uà Clorindo con lor, ne prà l'Armilla
Saper, cui già lafò nel vicin bofco,
E d'amor dentro al fen tutto sfaulla,
Che già mostrò dolcezza hor nutre i lofco;
Teme, che morta fia, ne può fentilla
Mirar di lei per quel veltigio fofco,
l'à chiperando, e di lettra primo
Quafi biomo, che prenda no odio l'effer vine.

Guida è Druarte del fouran drappello,
Che a l'unuito Rosmondo così piace,
E vuol che perdonando apuello, e quello, e

Ne fer motto cammin, che al forte alberge Giunfer di urironar libero il passo, e fin esso carar lassandi il besco a tergo Con frettoloso pie beu cherpur lasso; Era gali 150 deugli motante mergo Nel mar sommerso, e del suo lume cosso Haneal Esperso suol portundo altrui Hebustissimo albor de ragis sui.

Tronar, che'l biron Riberto, e fido amante De la bella Gimeura banean la febiera Caccia: a mbendo, e net Caffello erranne L'Aquila evetta in la real bandera: Scarenate al prigon Roman le piante Dieus colima ogni torre dianzi n'era; E libero i' gran paßo onde ficuro andar fi pod dal Tebro al Tofco muro.

Oul benigne accoglienze, e lieto vifo Tromar di fidi anuci sera guerrieri, E poi che aniels a l'bor qu'homo fia diffo, E fazi i fino famelius penferi: Narvò Reimondoi d'docrobo orusfo Del Roman campo rotto, e de' fironieri Topoli givati a tiefole, e la llinge Fatta da quet con lacriscola minage. Eche alorcomenia pria che di Frusto
Dat barbarico finol fussi Romano,
Portar falute al periglioso luito
Rendendo de nemici il destravo;
Ed ig sloria immorata maturo frusto
Mietere innitti con andace mano,
E doppo tanti lor vani sudori
Spezzar l'orgoglio a giosimati cuori.

A l'aunifo melfissimo ciafenno Fremedi slegno, e dentro al petto auuampa, E se ben non appar ne l'aer bruno Secondo il destre luga la Febea lampa; Lodan tutti partir ne l'importuno Orror, ne freddo gielne i cor si stampa, Generoso pensier l'alme lussinga A sar che algran soccorso ognuns accinga.

Neisindugia però, macon la guida
D'un si fatto guerrier qual't Rosmonda,
De'valorofi Eroila turba fida
Veste tosto de l'armi il grane pondo:
E per l'ombra se'n và, chi ni 'annida
Lassato il forte pria d'arme secondo
Con sera guardie; onde non possa il fero
Remico indidas più il pesteggero.

Ti lassa Filiberto in compagnia Li cosse dome ha dietta amica, Guella, che già s'egnò per tanta via Gue intoppo sprezzando, ogni fatto Con spene tat, che quando tratto sa L'Ose di man de la gente nemica, Uerrà in persona, o menderà fidato Per condur possia lei drappello armato.

Con tai pati Gineura al Cafel resta, Benche dogliente m rista, e lacrimosa, Ela schiera sen rà per la foresta Senza punto arrestars, o prender posa Passa que signona, e sebo la curea et sia Res l'Africano mar se rugicassa, Tortando m grenbo al Garamanta.

Messag-

Messagiera de l'alba l'aura algente Tremolando scotea le verdi erbette, E di rossi vel ne l'Oriente Atiste d'oro pragea le nubi elette: Riportuna al'orecchie il suon ridente Il un go augel de l'armoune dilette, Mormor una il ruscel con suonoro, E Febo a' monts sed es cume d'oro.

Quando il drappello innitto dal fiorito Luogo partifi one alloggiò la fera ; E radendo del Arno il vicin lito Tremolar vidde al vento ogna bandiera : Einel vicino colle il campo arduo Riffretto flar tra la nemica [chiera ; Ecoperte mirò campagne ; emonti Di firanieri emmici al mal far pronti ;

Sofpirò prima il gran Rofmondo, e poi Arfe nelcor di generofo sagno, QualOrfa, obe sbranare i parti fuoi Peggia da Tigre alter fenza ritegno; Che quanto a les simil successo annoi, E con l'ugna, e col dente ne da segno, Si muone dira accesa, e quassi strale Correndo ardia l'iminico silae.

Tal finosseri da quei precosso ,
Che consorti di ui lo seguir pronti ,
E' coi destrieri arditi di utto cosso,
Superato i bel piun salero a monti ;
Ferdele prine guardei e quel concosso
Strage orréda , e di sangue empiro i sonti,
E sottospra u un caualli , e genti
Mandar nel primo incontro di ra ardenti .

Così Lupi affamati in mandra piena
D'armenti, e greggi, le voraci brame

-Mida mente da fangingna vena
Sazian repente, e la lor cupa fame:
Così Tigre feroce ancide, e fuena
Schiera di cerui entro a l'ercinie lame,
Così predace -Aflor crudel rapina
Badi Colombo ouel furor l'inchina.

At improsifo affalto, a l'improsifo
l'improsifo affalto, a l'improsifo
l'orge ognus mesto, e maciente il viso
Uer dose il campo amico si conturba:
E forgendo superbo, in due duiso
L'imperuste augel, che altrus disturba,
Ne lo scudo à Rosmondo un terror porge
Ne voltis, e tal che morte vo si songe.

Al magnanimo ardire, al graue afgetto 1 formudabl coipi, a feri moti Cognoficuto èl guerrier dal ciclo elette Con l'inuitto d'appelde' fuo devoti: Si come a l'hor che im manaccio 'oggette Aunien, ch'empia Conecta in aru roti, Che d'infauft: prodigi i petti algenti Ingombra è l'cor de' miferi viuenti.

Vn così fatto orror portòne' cuori
De gli nemici il Caudier fourano,
Che glinfammati entro a lor petti ardori
Hi timore aggibaccie con fredda mano:
Chi fugge sbigotitto, e tra gli orrori
Cade di morte nel fiorito puno;
Chi fouentato in caua tomba palla,
In cui morto, e (epolto il vuner laffa.

Vna furia infernal Rofmondo fembra, Sembran ge'atri Demoni a lei fimili. Efool campo barraglia, aucide, e smembra Seguendo ogn'atro fuo ge'lfelfi fili: S'apre vn v.irco ond'ei paffactor raffembra Seniter, che guidi a gl'infernali outi, Che finaltato fi mosfira d'atro fangue, Edichi giace morto, e di chi langue.

Pafile l'auujo a le Latine tende,
Che l'auuerfario fluof jugge affalito,
E che amueo drappello in terra fleude
Chunque incontra oltre mifura ardito l
Machi flanon fan gid, se ben sintende,
Pditone il valor più che infaito,
Ch'altri che'l gran Rofinodo esfer no puste
Quegh, the orribit tanto il braccio feste

Quefta speranza a susti il petto infiamma D'ofeire andaciat sper memico addosto, El summo caption d'ardente siamma Cimto il con, di timor mai (tempre scosso) il linteso il tutto, qual veloce damma Con sottissma turba anche i s'è mosso, e da chirsti ripari ardito sgembra Quasso vida procella d'otrbid'ombra.

Poi come tuon, 607
Poi come tuon, 607
Le confuse falangi ardito assale,
E del nosuo draspel votando addoppia
I immens a frage, e male aggiunge a male:
Corre l'auniso a la seroce coppia
De due german, che come bausse l'ale
Mone l'accese turbe, e l'ampie valli
Fa rimbombar co i lucidi metalli.

Simone quafi a m tem poi teampo tutto

A la moffa fatal de 'due germani,
Qual moue il mar met 'fuo volubit flutto
Monti d'onda ingombrando i vafit piani:
Hos qui cominca va Inquinofo lutto,
E d'ogni parte afpro menar di mani,
Uan gruda orrende di cuel myflecol fuono
Decame trombe, che alternate fono.

Loppi: Rosmondo le percosse, el onte, L con la dura spoda uncide, e suena, Klé grane più cadeil martel di Bronte Dilei, cus sen pre in giro iroto mena: E douampne rege la terribol frome (na, Porta un terror ch'ogn'alma audace affre Fugge ognun de suos colpi il mortal pondo, Ech schun figgir, fugge dat mondo.

Di quei che grima secife vn fu Narbante Capitan di gran cortra i Suezi, nato, Che febiuando il natio terven, le piante Girò, credendo altronde effer beato: Quello cadde di fangue atro fillante T) afpra punta trafitto il manco lato, F dal fianco vei sò l'anima immonda Nifla col fangue fuo che in copia abbonda. Estinfe doppo lui Leucespe, e Rego
L'un Reruegio nailo, s'altro dinarme,
u-il primo s'del sen languigno lago,
Al secondo nel corpo immerse ame:
Né su diagness possible passe,
be trar seca Scason l'utimo cas me,
Scason, act la Francounius yn Trence altro
Re l'armissperto, e cauto Caualeto.

Non cessa il crudo servo a la palude Già temprato di ligue, in sen d'Auerno, Che l'imprio R'arban di viu a csiude Mandandol con Nisco morto a l'inferno e Seco ha Dravarte, che di carne igunde Imua mill'alme ne l'uncendo eterno, E del or membri la siricato il suolo Lassa queiche lo seguon quasi d'avolo,

Clorindo è feco, il fido amante, e firinge Socianto il ferro iniuito, e l'itereucopre Dicadaueri e liinti, e l'erba "tinge Dicado langue, e fa mirabil opre: chiunque kinontra ad uvo, fin colivinge Cotanto bene auuien chel brando adopre; Sembra fuluime ardente a l'ovi che paffa In felua, e rami; e tronchi fieli laffa.

Non mai turbine alterno, ò tuon repente Renira fê tra de mature biade, Quanta per mon de l'animola gente Annersa turba assipata cade: Come annien se talbor grandine algente Fiocca quaggis da al et elesti strade, Che di fioriti rami i tronchi spoglia, Ne lassa un campi arsiste, sin arbor soglia. Bor mentre in 1918
Bor mentre in 1918
Fâde l'aunerfo Stuoio il sier drappello,
Sopragunge Brimarte, el l'une occulto
Dit altre banda, e fine traded micello:
Ne pon le turbe a si grauoso insulto
Ressiler più del Presolan Rubello,
Ma sene van disperse attivo corso
Chiesendo indavno a i Capitan soccoso.

Onesti col gran turnilto de' fugganti Mescolati palfar dustro a' ripari, L'aloue Armoute, e seigloin possini Tracan le schiere incontro a lor contrari i Qui di sangue sgorgar lagbi, e torrenti Simiran musti ognibor di puanti amari, Perche se Armeno un sulgore, Brimarte Sembrons senbranoi due Bellonas, Marte,

A vicenda irritar gl'orgagli, e l'ire
E à ne l'affalitor, ne l'affalito
I'n' vyaul força, vn noto, vn pari ardire,
I'n non curar di morto ó di ferito:
Eugano hor quelli, hor quelli, en el fuggire
Riprendon forza, e cacciano l'ardito,
E mentre in dubio è la comun conte fa
Gliftungge Morte ogn hor d' vyaule offefa.

Wibs Asmonte a due man sempre la spada, E l'infelice plebe auxide, e simembra, E mentre l'auxus schiere apre, e dirada. Vn seroce leon tras greggi sembra: Sembrat i gran Eisschie trabo, che vada Troncando al bosco le trasci membra, Sembran l'etarbe lor vorace suco, Che fadarida pagla arribli gioco,

farre al rumor del perizlofo affalto

Eva quel canto à infangunar lo finalto

Cominciase manda ognus per terra effuno:
Salzza globi di polue al cit in alto

Nocendo à va tépo al vincitorese al vinto,

Commosfa dal tu nulto de caualli,

& da for rois husfoise actro à quei calli.

Questi a tergo ne va done il gran Duce De la gente marittima combatte; Ecsl fero dappel, che feco adduce Lo. stringe in mezzo, e le sue surre abbatte; Volge al rumor la disleganta luce L'mutto Armono, el grande Irean ribatte Con strano montro, e l'ardir suo reprime Con millecolpi, el gran tumulto opprime.

In vancolpo noncala, e in van non coglie, Che non elingua, o non ferifica Armeno, Estita non fa fe lalma altriu non toglie Erimarte, e māda oguni morto al terzeno: Quel del forte Balaul vojime fopolie Ottien Duce di Enda, ei l'empio Jimeno, Nazol na Eligrado vecide, va Negroma ile L'altro Timano, ei non ladon aervante.

Nète faluar poté saggio Scamandro Dal gran fuor de le percoficacerbe, L'haner la vita ta lungo il Mecandro Spefa, cercando le virtú de l'erbe: Net el Silurro oue varcò Leandro Neto a siochi d'amor te man fuperbe, Euggir potessii, el lun legguadro vifo Routrous Gampo, e fu de ferro incifo.

Le nuoue schiere of, quasi stroci
Lupi perterra fun ditetro Jangue
Scatturi fontii ny aclle mortat foci,
El campo aunerfo al fuol cadere elangue:
Sodon per tutto rscir languenti roci,
Di chi muto trapaffa, e di chi langue,
Ed'alternante orror milia per tutto
Fera configion d'estremo lutto.

Né gious al forte Armonte oprar la mana Con gemino valor, con forza immenfa, E far monti di morti erger nel piano Portando al fecco fuol fanguigna menfa: Né men gioual tradi al l'isplosaro, E de' fegiacti fuoi la rabbia accenfa Far si che [pauentatt, e figgatini Sarrefina da fuga, e retiun vui-

Perche

Terche s'indietro suolgan le piante
Oue pugna Brimarte, e là fe'n wanno,
Può duro intoppo gli s'oppon dauante,
E fero infulto di mortale affamo:
Che quafi va terremoto appar fonante
Rosmondo, e nuono d'ano, aggrunga à d'ano,
Come gruppo di vento, che shavaglia
In felus dumi, o in campo avida paglia.

Efocol suo drappel sembra, che porte Douunque drizza la superba sronte Lo spaneno nel volto, e in mau la morte, Xi-lcor lo siegno, e ne la lingua l'onte: Sprezza l'imerme, e sol s'aunenta al sorce Sempre chiamando l'orzoglioso Armonte, Esso solo desse, sol di lui cerca Mentre con altri eterna sima merca.

Caualli Caualier, Duci, e pedoni
Soffopra volue nel rapido corfo,
Ed vyual partade, à vili, e buoni:
Eà nel duro terren battere il dorfo;
Non afpetta Routan minaccie, ò sproni,
Ma fol col cenno vibbidiente al morfo,
(alca nel a grun mufichia morti, e vini
«Mandandoli al terren di fpirto prini;
«Mandandoli al terren di fpirto prini);

Fa il feroce destrier nel corso vitando
Tra le solte sidinge, appunto quanto
Fa l'iniutto padron col crudo brando
Sentire a gli nemici orrore, e pauto:
Nullo che gli ressisi orrore, e pauto:
Nullo che gli ressisi annut volando
Sen van le schiere sbigottite a tanto
Furor cui rinculciando le percote
Quast unibine altier che imonti sote.
Quast unibine altier che imonti sote.

Fera tempessa è su, se aunien chel claustro Dischuda irato il gran rettor de veni; E suor metragga l'-diulone, o l'Assiro Con strant rabbia di stegnosi accenti; (ui rouinosi da l'esolo claustro Escon fremendo, e co' fremiti algenti Copron di tenebroso manto il mondo, E sclue, e ctorri in va cacciano al sondo. Soppon Durippe at anta furis, e in vano La gente inferocita in dietro spinge, Che non può tanto la posfente mano (ge Fare Giro II turbo altiers, two gunn fosfint-Vaccorrono anco il Goto, el Lituano, El Nouergio, el vicin, ma gli costringe H tumulto à fuggir de spauentati, Che indietro sondal gran timor portati.

Sarmante, Rubicón, Radalfo, e molti Seco Ducitra quei di gente eletta Fur da l'imitta man dal mondo tolti, E calpellati in quell'orrenda stretta: Fur tra imotric tadaueri, l'epolti Learco, e Riso con y gual rendetta, Arsenio, A lindo, e Tisorrno, il Trace Con Grison Reco, e Artabano andace.

Il fin di tanti Eroi portò ne' petti
De l'auterfe caterne yn tal terrore,
Che fpanentate da feroci afpetti
Terfero à yn tempo l'animo, e'l vigore:
E chinando di morte i crudi oggetti
Dal moto forti del Roman fenore,
Se'n yan precipitando a briglia flefa
Uer l'amica l'ittà per fua diffà.

Anguste sonte Brade a si grancalca, E stretti passa attimoroso volo, Perche ductro al singence vriando valca Con dura stroge il vigo oso, sudos: Ne pon l'in freur, che andace incalca le neste truppe l'vn'altro l'igliolo Bel Ré, ne lun può men resister quello Impeto imunto del soura n'appello.

Salta bora in questa parte, ed bora in quella Per arrestare Armonte i progritar, Ma in vanta lingua adoppa, en van mon-Gli elim nomici, e sa fangangni vini; (estia Perche livita, e timida procedia Sel porta indietro a forza, e ronde prini I fanidi di lui vani penseri Nutricarunel sen di slagvo alteri.

FÀ

Fa quinto puote 3 de fuo canto Ircano
Ver rivoltar le timo sofe torme,
Fan l'istfel) Durippe, e Fejolano,
E Rubeno, e Laufranco in varie forme;
And spendon Irre, e le fattebe in vano
Nel fujistar virtà, che ottufa dorme,
Lui fouriffante orror, che in mille guife
Limuito distior nel con giu mile.

Al fin uedendo, co fortuna il crine
Hauca uolto a i Latin con grato alpetto,
Cedendo cauta i de mortal romine
Si rutracan verfo l'amaco tetto;
Ma non però che a miferabil fine
Con fera guifa di firetal oggetto,
Non traeffer mill'aime, e la lor finga
Più aon fembraffe m'alfairs, che finga

Schiera di Lupi i salche incontrat habbia
Torma di greggi ria mandre, e capanne,
Dicui voraci a infangunari elabbia
Poŝti fi fieno, e le mordaci zanne:
Se improsujo di can l'ira, e la rabbia
Gli fopraggunge, e l'eolto altier gl'azzanne,
Fuggon si, ma fuggendo addoppian danno
A' timudi annua; pche ny boert banno.

In quel medejmo 19 mpp il fier Zambardo Tra nembi ajcofto 2 junge con Mirilla Nela real citta, ma perche tardo A giunger fi, di rabbia arde, e sjaulla; Effa corre al foccorfo, e del gagliardo Impeto fmorza l'accefa fintilla, E ion gl'arti, e col brando vieta il passo Al Roman spicior di timor casso. Ella al gran vopo giunta fu cagione
Quel di fatal, che tra le fere mani
Ron immanife al fin morto, ò prigione
Ne la gran mifehia il Re'de' Fiefolani:
F. che di lu lu regia habitazione
Ron cadesse al gran moto de' Romani,
Che fauorus da la sorte, il piede
Montan per concultar s'etrusse sede.

Fuor de la real porta vicita, traffe

A faltamento il Ri ne la Cittade,

El varco a força apriche egumentraffe,

E d'arto fangue ditagole firade:

Indi fe is, che l'ecompo fi retraffe

Dal muro eccelfo, a le campal costrade,

Pago quel di d'haver cacciato, e vinto

Il fier memo, e trale mura efinto.

Fur dal gran (apitan fatte a Rosmondo, Ed di compogni ampie accoglienze, e grate Si come que los del granolo pondo Tratte bauca le fue (chiere, e liberate; Furo altrettante al fuo german giocondo Fifte dimostre, e con fembianze amate; Fatto paffar dauanti al fouran Duce Che a sel accolle con ferena luce.

Fu parimente la 1670ce sibiera
Del gran Brimarie caramente accolte;
E seco Armen, che la real bandiera
Spiegò vittrice in suor suo ruolta;
E perche Febo la superna ssera
Già nel gran mar d'Atlante bauca sepolta,
A licta mensa con già troi d'intorno
Cetar s'. sibie inaspettando si giorno.

Fine del Canto Decimo.





#### CANTO VNDECIMO.



RMILL A intan to misera, e infelice

Cinta di rozze, e boschereccie spoglie,

Vinca di verdibolehi habitatrice

Lungi da fasti, e da le regie foglie:

Oue pensando al ben, che gid felice

La fea, lontan da l'amorose voglie,

Di fortuna, e d'amor mesta si lagna,

E di lacrime il viso, e'l petto bagna.

Qual tortorella humul, che in fecca pianta Perdato bauendo i fuo fedel conforte, Meila s'affinge, e mentre opi angel canta Verfa dal petto gemito di morte: E vedous, e folinça il corpo ammanta Di fosca piuma, indi fuo dura forte Piangendo accusa, e poi s'affinge, e plora, O farga l'embra, bil sol porti l'Aurora. Coronate di vose internate la liba
Risuegluma i monto la di Criente,
E col purpureo crin, che i monti inalba
Chiamana il sol da la magion lucente;
L'aura (cote di verse) i regus d'alba
L'erbetta, e'i fior da la rugiada algente,
Musico il rino, L'augelletto, e'l vento
Tracan concrò il suoro accente.

Quando la paflorella amante il gregge
Da l'oui richiamò per l'ima valle,
E con la rozza verga onde il corregge
L'inuiò ratto ver l'amato calle:
E enfitode fedd el ampie fegge
In cui clorindo a lei voltò le [palle,
Ter piangere il fuo cafo a l'antro venne,
Rè in quel come folca più non s'auuenne.

Non vede il muro più che'l monte aggira Ne la caua spelonca ond' es s'assosse. Ma in vece sia larghe campagne mira, E piagge apriche, e colli, e riui erbose: Sente tra saggi un'armonia, che spira 2sh'ogo hor tra le magion schoole, E natural clamor d'aure, e ruscelli Misticon l'alternar de' vaghi augelli.

cenaer

Scender da colli iliquefatti argenti
«Mira, e forrir con armonia foane,
Indi tra i prati pafcolar gli armenti,
E le Ninfe alternar concento grane:
Stillar leittra le fronde i venti,
«Poficial mele fillar da l'elci caue,
E rugiadofi, e tiepidi fadori
Sugger co i raggiil Sad de moni albori.

un noturna larva, è torbid ombra
Più non fi forze, ò fipanento orrore,
Colmo diccettà, che i petti ingombra
De circoflanti, e d'afpra tema il core;
Re più qualgi folea da granti gombra
Mofiro, portando altrui mortal terrore,
Re più fimira ingamator fantafima
Eare a trepio petto influto, or afina.

Da tanta nonirà confufa refla L'infeluc donzella, e teme, e fpera, Spera poter rouar per la foresta Del suo sido amator l'imagin vera: Teme bor che attrui l'ysicat non arresta, Che partito egli sia con altri in schiera Per altra parte, e vada inditontano Mentre pe folts logichi ilecrezi in vano

Soprapprefa da tema, e da f pauento
Lassa ad atro passor suo gregge in cura,
En babito viril prende ardimento
Cercar soletta il monte, e la pianura;
Me per grane periglio, ò vio portento
Unqua cessar, che Amor la fa sicura,
Mè lassa di piar spessono, ò cieca notte.
Per rimor d'arro nembo, ò cieca notte.

Trauerfa bor piano, bor colle, bor folta felua Per lui trouar con frettelofo piede, Incontrando fuente augello, o belua Senza timor per quell'ombrofa fede; Che Lamor, cui nel pensier d'esfa s'imbelua Fa'si, che altro timor l'alma uon siede, El'intrepido cor uon prezza, d'Hima Cana spelomaç à valle inculta, ed ima.

Cerua ferita è tal, the con pil flanco Medica del fuo mal Dittamo d'Ida, Cerchi che'i duol dal preforato fianco Le tragga, e feco il calam'omicida; il paffo ali petta, che non graue vanquanco Si fente duetro a perigliofa guida, Ne cesta di spiar l'amato vifo, Che g'iba dal vago petro il cor diuifo.

Cercò del monte oue il magno intrico Teso era dianzi ogni recesso alcoso, Resenvato m lui, nel colle aprico Scese, e poscia di lanci piano erboso; Scontrò possilando nal per calle obtico Giouane in vista mello, e dotoroso, Che d'un chinso sentico o scia cercando Puì l'arga strada, e gui pet l'osso crrando.

Sulutato da lei, con grato volto
Contracambio cortese il suo saluto,
Indi l'interrogò donde rivolto
Fosse il dritto sentiere da lei tenuto:
Ond's sa rioppendo il petto awolto
D'Amor scussario, d'hauer perduto
Tra quei solti desertia se più caro
Del proprio cor sedele anuto, e raro.

Eche per lui trouar cereato hauea L'inculto monte, la campagna, e'l bosco, Ré a tutto suo poter cessar valea Di spuar sempre al ciel serenos esoco Repite de lattos, che est in quel senter losse I'n simil caso, co be in quel senter losse Cortese amico hauca perduto, e seco ll cor senza l'sua aspecto satto cieco.

Era cofte Gineura amica cara
Di Filiberto, na (affet restata
Il di, che per troncar la montal gara
Con Rosmondo parti la sibura armata;
Con promossion, che s' raqua d'ect pròpara
Che sia vinta da lor l'aspra giornara;
Elibero il Roman dal gran ruale
Tornar per lei quassi volante strate.

recorga

Precorfie era la fame, el tatte noto Home al fuo fero, e inafectabil motoro, fome al fuo fero, e inafectabil moto Era reflato il Fiefolan con forno: E gia del grato a lei promoffo voto Era trafcorfo auanti più d'un giorno, Ne vofto unqua messaggio, ne sentite Lettra, che selfe a tel tamato inuito.

Inretimente adunque', e da gli sproni Amorosi trasitta i, bauca soktion (Totto babico viril) per quei valloni Presala strada, che pote pui in fretta: Con pensier di calcar fessi; e burroni; E gunger rosso v'l cieco amor l'alletta, Così venia quando incontrassi in quella D'amore ardente e frennanta ancella.

Difeguano ambi voite andar erreanda Per l'afpre felue i lor perduttamici, Cos partir tuttania ragionando Begli ibuman cafi bor miferi, bor feluei Fin che tra bei difcofir ammentando Venner de loro amorri di feluei E inaunedutamente fer palessi Gli accessi petti, e sinti babiti press.

si combber per donne, e fix lor grate
Il bel comofemento, indi notizia
Ritronò Armilla de l'amante amato
Ito a soccorrer la campal milizia:
Narrò Gineura il edo c'e incontrato
Clera, e pianse de l'eltra a la mestizia,
Cli ssetta, e to cereti compariro,
El amorose rogsie amiche vairo.

Infelice vnion, quando dogliofi
Fedrem tra pecciol tempo i usoi fuccessi,
Coeme toso i delegni amorosi
Saran di latto amaramente impresi;
Ein cambio di trouar paci, e riposi
Tronerai lutto esfremo, e pianti espressi
Col proprio esépio altrui mossi amos a pieno
Quanto tral de doce buma misso veleno.

Proposer infelicientro a quei pami In campo andar sotto virus sembante Lecerca vregue a gli amovosi essanni Col possi in braccio a due bramati amanti t Non rimirando quanti asco singanni Tendea sottuna a' suoi desiri erranti, Recome le contrarie Stelle e si sati Seran contr'esse di furore as mati.

In babito viril dunque le belle
Giouane vanno a gran giornate infleme y
E per grando ciel da pre procelle,
O grane ardor l'animo altier non teme;
Rè quando furgon le noturne fielle, y
Rè al bor che l'ebo al modo il dorfo premus
Sarrellan dicalcar campagne, e colli o
D piagge apriche, o'nin, ò prati molli.

Tai vidde afcofe forto viril fronte
Simirami, e Uronte l'etade antica y
El polita, e Mariffici il revmodome
Con ogu'altra più chiara, e più pudica:
Nor mentre effe, i e na un per piano, e nome
Giungon ladoue l'e s' no l'onde implica,
Lungi da l'Ofte, ne l'aprir del giorno,
(be'letio moro faccan le fielle adorno.

E come volfe la fina firana forte

Senvieta, che di la notarue forte

Pet vieta, che di la notarue forte

Non tragghin greggi a la terra affediata;

Esa Duce di lei Coinodo di forte,

E Fliberto, inuita coppia armata,

(be veduti per l'un bre idue per vie

Strane, gli gundear fecrete fpie.

Onde da furioso sdegno spinsi, Colmi di pronto, e giouenile ardire, Col servo igmudo in man confro accimti Di ssogor sopra quei le soltivire; Trasicosse gliatiri i soschi laberinsi Del denso bosco con regual desire, S'altro ascoso i susse, di prigione Earlo, o morto cader sopra il salcione. P. Gridano

- Gridano i grandi Eroi chiedendo il nome Dele due sfortuaste donne erranti, Alecui voi s'arreciani leo choime D'efis, e fe'n fuggon timide, e tremunti: Re pon partar da lo financio, come Huon che fi mira orribil cofa auanti, S'irritan maggiormente i due guerrieria, Elor s'aucenan diffettoff, e fieria.
- O firaniero fuccesso, e quando mai Tragico caso si nostrò più sero : In Tebe, in Argo, e doue feboirai: Spande da questo a s'opposso emistero t: Quai sene activinos, ò meiti lai-Finse ingegno souran d'alto pensiero. Maggior di questa, ond'bor narrare accèna: Mossa da rozza man. funesta penna.
- A la bella Gineurait petto inicide.
  Clorindo irato, e gli trapfia il core,,
  Lech brazzio eridel ci apre, e diude
  Ne saccia a forza fuor l'alma, e l'amore:
  Unes filiberto, e l'a sago fen conquide.
  Supplicbeuol d'Armilla, onde ne muore,.
  E mentre in terra rinerfata elangue.
  Manda fiori del luila vita, e l'fangue..
- Manon prima morì, che al foribondo; Campion con melle note, e flebil fisono Non diceßi, ò guerrier, th che dal mondo; Difacci l'alma mia [enza perdono,; Piacciati almen, che'l mio corporeo pondo; Sia fatto di Cloriudo rnico dono,; Dicendogli, che poi che Armilla viua; Non pnote bauer, l'babbia di vita priua.
- I fuon del caro nome inalza il vifo
  (lovindo, e corre impetuofo alei,
  Emira mefto in vn col petto incifo
  L'amato fiviro tara gl'vitimi ometi
  Conofce il volto, che dal fen diuifo
  Gli teine il cor, mira i fuot cafi rei,
  Eff gli rende conto interrogata:
  Del fier destin, che a morte l'ba' guidata.

- Eche lascara fua compagna effinta: Era Sineira fua conjorte fida Di Filiberto, pebe da l'amor vinta Tarri per fui trouar fenz altra guida t: Refla lacoppin a i treca foi aminta Da tad dolor, chen'è quafi omicida ; Saggbiacca di sague entro a le fibre, effiga La vita tad chea di partiri decinge.
- Stefer non.gid, che più che feefa parue
  Precipitare i due campion di fella.
  Pretipitare i due campion di fella.
  Erra gl'alboris, ele nosture larue
  Cosfe ognun d'efii al a compagna bella:
  Le vidder), ele conolòbero, caliparue
  Per più chiarezza ogni lucente fiella,.
  Traffe Febo del mar Taccefo appetto
  Mofirando de l'eflinte insijo il petto.
- Suemer, giacquer gran pezzo fenza voce-In tera flefis, fenza moto, e vita, a Ma poi che falme ottre da defio veloci Nel fen tornaro, onde gid fer partita t: Valfer, els iddegni indomits, e feroci-Infor medefini, e difdegnar di vita, Gader più i primtegi (ignadi, e prini De carroggetti, che goder gia vini).
- Ediuenuti forfennati, e flolti:
  Panfer gran pezzo il fuo fallàccerrore,
  Itali cuest da gla mats volti:
  Gli occho offujcate estro a profond'orrore;
  Difegnar vulle-motó oude fien tolti:
  GEnterni moti al fuo netale ardore,
  Ad un apprefer no, che fu'l più strano,
  Obe mai cadeffe a fentimenso bumano.
- Concordar l'un nel altro-far vendetta De l'effinte da Jor fedels amuele, E precorrir con infelice fretta Pel·lentero comun l'alme pudiche: Così difperazion del par g'alletta , Così l'amuele man fa il duol ne miche ; Che matto l'arrecaro ; ol frano selo Del vul'altro mandar morto a l'Occafo.

Per più tofto monir ciafcun di loro L'armi fueddonfiuc haucan per term In warte partirua gettate, e c'oro fon le pompe giacea negletto mterra; E del clointe, e tragico lauro L'acute spade fol faccan la guerra, Enfirettua ciafcun correr bramofo Al ferroopposto per tronar riposo.

Becotil cordicea Clorindo immerge In lui quel ferro peterafife Armilla, Replica faltro, secosil petto afperge Earidaterradi Janguigna filli; Mentre quali rufello i pianto terge Ad ambiil volto, che dalcor fi filla, Corlcontraria in ambidue la voglia Bradi ripara la propria fpoglia.

Schermo contrario aquel che in chiufo capo Leanto duellante vfa in vlifea; Cerca la mella coppiase per fuo fcampo Tenta ogribor che le fia la vita offea; Quel fugg del movir left remo unciampo, Effa fchiun ritrar la vita vilefa; Ribatte i colps quelcol duro fiudo, Effa incentra acciar col petto ignuda.

O di fernida pugna orribil guifa,
Onon più vifle cafe, ò l'irano modo,
Straugame, ad «Amor, come diufia
E la sua condezion, mortale èl nodo:
Combatter per morir, bevanare incifa
Merrar la carne fiua da mortal frodo,
Cuerreggiar per finir la vita, e morte
Cercar dal ferro auuerfo, ò tra forte.

Al fine ambivestar morti, e trafiti Secondel amorofo fiso defio, Ne' duri ferri i due campioni inuitti fon tragico fuccesso, modo rio; 8 ml pungente acciar del par confitti Gustar di morte il desiat'obito, Secser lassando le volubil falme. Al dolce this, e s'mni trete l'alme. Restar gli amati busti in terra sicsi, Merauglia, e supor de circostanti, Che doppo lungo errar tornar loppressi Da cura ardeute de clor Duci erranti; sui ritrouar da mortal piaga ossessi, Morti tra l'erbe verdi, e moutacanti; E da quattro serite quattro sumi Scorsero rscir con lacrimossi lumi.

Mijerabile oggetto, e lactimofo
Spettacolo, e di morte orribit vista,
Corre la turba amica, e del pietofo
(Jafo de morti éroi; ange, e contrista e Hauca l'orrida notte il manço a[cofo,
E'l sol furgea con luminofa lista,
Quando l'amica [cbiera in yn compofe
Quantro gran bare in cui gli esfinit pofe.

Ditronchi rami, edi fermenti humili
A' morti-corpi fer funche letto,
E verfo il Roman Campo col feruli
I'ffici, straffer mefli il fer'oggetto:
Eron gid gunti entro a gli alberghi ofili
Quando con meflo, e larimofo afpetto,
Cefar con gl'altri l'runcipi incontraro,
Che intefo banean de' due l'incontro an aro.

Quando vidde Rosmondo a' fidi amici Scaturir fuor da taute parti il fangue Pianto disctamente glinicale Succeffilor, quafi dineme cfangue: Lacymar tutti, e de' funcbri vijci Pafici'l rumor nel campo altier, che langue Vedendo i cavi kroi princifi vita E mancasa di oli v'ivile citta.

Il mode domandato del fuccesso Funcral di lor morte, el quando, el come Gli fà del ferru largamente espresso Del essente fanciale il caso, el nome a Come in sorra vivil nel bolos spesso (valato il domesso bobito, el e chiome, Far da gli amanti Eroi trouate, el pire Credute, el estatte al vitumo suo die. E che poi cognoscinte esser di quelli Sotto sembiante d'unon'amate i poso Soprapres i ambidue d'aquas s'hageli; Ed a infane d'amor shamme dogitos : Penner concordi es s'ingular duelli; Che l'un per man da l'attro l'alma es pose Senza poter trouar modo, e viparo Da lor, che nan seguise il caso amaro.

Lo Stranssimo incontro in tutti asperse
Pieta dogliosa, amaro pianto, e lutto,
E tra geni si varie, e si diusese
Petto non virellò ne ciglio assistro:
Ognun languente in largo piano inmersel
L'unida, quancia, e si sueglio per tutto
Dolore immenso al formidabil caso
Del quattro fidi amanti sit di Occaso.

Fur condotti ale tende i corpi estinti (on honorate esseguir done poi Al finerale i facerdott accienti Si fur per dar sepolero e morts Eroi : E consorme at Funze entiches spinti Tutti gl'indugi, ornati i membri juoi D'habiti strani no ordinanza il coro Espresse vanti lor con spon canoro.

Intanto il rogo eccesso, e gli honorati
Lufi Vi cener il pon sur posti in punto,
Che sur di perte riccamente ornati
Da Dedalo scuttor, enim bebbe assumo i
E in quel che i cari corpi collocati
Furon sour esso al maggistro giunto,
Cesar con granti, e lacrimosi accenti
Questi sormo metilismi comenti.

Forti, e famosi Eroi, che i feriartigli
Hor del mondo suggite, e la sua fraude,
Hauendo pratra mille afpri perigis
In lui mertato eterno presso, e laude z
Ron più di Leda i fauolosi Figli
Fer di vouch' orgitanto il mondo applande,
Rè maggior gloria in questi modan chiostri
È chiaro Achille zé! domator de hossiri.

Ite felici al dolce Elifo doue

Oi preparam gli Dei perpetua vita,

Ela fama immortal quunt; ed altroue

l'appresta bonor fupremo, aura infinita e

l'eftimon fara di voftre proue

Firth da voi refurta, e gia finarrita,

E questo campo tutto, e queste schiese;

Coe gui faltangte da le turbe altere.

Us felicie fortunais a paro Di qual si voglea successor di Beloz Che' nome vostro glorioso, e chiaro, Sard quanto piu gira in cerebio dicielo t Ne potra ciaca notte, deempo auaro Spegner la fama sua con tetro veloz Ma vie piu di ciissone, e più d'lisse Splenderi illustra non temendo sceisse.

Gradite bor questi 'pianti, e questi ardori, Danoi formati, e questia mici a: centi, Che per pued de vostri casti amori Ne suegiano entro al feu dardi pungenti Mentre di palme, e s (mipierri allori Urorna il mondo concorde coi viuenti, E mille oreccibie vnite, e mile lingue Cantan i bono rebel tempo no ssignigue.

Enoi mentre îlaramno a petit vnite
l'amime noître, eterni pregi, e todi
Con obbligo immortal, conte, e gradite
Alcener vo firiren con vari, moti:
E questo campo, e queste (quadre ardite
Fiende't immali vostri ográvor eustodi,
Erbando a' muoui posteril trofe.
Det vostro fempre illustre «Maujoleo.,
Det vostro fempre illustre «Maujoleo.,

8 forfe auco potria tra quesse spoude Se profetica lingua il ver predice. Surger città read, spurgando l'ou le Dei sluvid. Arno, e in vns vrna sclice: Per sui l'homor di let quinci cy altronde Volera lieto a gussa di Fenice, E questi bianchi marmi, a que che Fidia In Pario se yono bauran sorse inuitia. Qui tacqueil fouran Duce raddoppiando
Net cor vina pietà, ne' petti ardire;
Santo, e pieto o ardir, che fulgorando
Iua ne l'alme altrun nouel defire:
Mentre mantice alterno rifuegliando
Andaua il fuoco a le composte Pire;
Ei corpi ardean, che d'amoroso a' dore
Arse vinendo va troppo ardente amore.

Diffinte eran le faci, ardea ne l'ona
Di Clorindo, ed Armillo il mortal pondo,
Ne l'altra il cener caro ardendo aduna
De Romani amatori ardor prefondo:
Intanto rerfoit Regno de la luna
Con.: ieccelfo, eccebrati al mondo,
Tra mirabili ordigni i fabri indufri
Due piramide algar, terror de l'ustri.

Accolte poi le ceneri, e rinchiufe
Diffiniamente in due gran palle d'auro,
Fur poste in cima a l'alte moli, e chiufe
Salue dal fibilitra d'Auftro, e di clauro;
Poi da canto fouran d'eterne Mufe
Questo feuto vi su nobil tesauro,
Ti morti quattro Amzii, Amoro cogiunfe
Che in vita anuers sorte ogn bor disgumse.

Poi dier fine a l'efequie, e seco a paro Il Sole occhio del di lui fine al giovino, Tornar gli s'on da quelle, e lacrimaro Lunga pezze da poi nel lor s'oggiorno; «Mai l'somir Capitan, che alto ripary Procura at compo, onde non babbia s'eurno Nuoue guardie d'ipari; e a gli s'eccati Ordinae, pon dausanti, e d'ambii skii.

Chioma poscia Rosmondo, e dice a lui Generoso guerrier vita , e salute Di quesso Rompo, esso de gestimo si reconosce, ca la tua virtute 3 rempo non ed indugio, onde l'altrui Forzaoppressa da noi se selessa si este se per la distra prio esta poscia da noi se se se respiri, e più se como ma destra grica e prio como de como la destra grica de se poi se rece mai la destra grica de se poi se rece mai la destra grica de se poi se rece mai la destra grica de se poscia de se poi se rece mai la destra grica de se poscia de se po

Folle è quel Capitan, che a mezzo il corfo De la vittoria il fier nemico lafcia, E neghittofo al furor pone il morfo, Ond'er refurza da mortale ambafcia: D più fero che pria ricopra il dorfo De l'armigera turba, onde fi fafcia, Tal che ne perda il garreggiato pegno D'eterno biafmo, e punizione è degno.

Duque a me par, che fenza indusio al primo dibor s'accinga l'Oste al primo assisto.

Ela stanca Città, che cost stimo S'assista, a d'atro sangue empia lo sinalte: Onde il nemico già depresso, como, (Ada, è venga concorde a nuouo appatto, E la tant'anui combattura Regia.

Sotto a glimperi sino Roma riueggia.

Sl diffe, el bnon guerrierde le sue voglie Escautor promissimo, rispoje, Charo siugor di Marte in sui accoglie Quanto il ciel senno, forza in huom ripoje et suo voler son le guardate soglie, E spugnate, ed oppresse, in te prepose Sommometro, e valor darato scetto Di portar guerra, e pace auanti, e dietra.

Pendon dal tuo voler le nost re menti ,
Tù l'annoda a tua voglia, e le dislega ,
Bassal i cenno sonrano a sar che intenti
Steng lia nima d'altrui, che l'instito imprega:
Ed io con spiriti ogn'hor di gloria ardenti
Seguriò l'tuo desso solo son alma lega
tepi di ettiti, e priac b'atto a deso
Nosca met, cadrà il mondo in tetr'oblia.

Loginvai pur quel d), che'l gran resillo
Dal sinate prendetti, e'i pondo grane
Di mai si lenpre seguiro noor tranquiso
La tua fortuna, è stèlie, è soane;
sinche di nuono il risolan siguito
Disc'non desse mi so poter la chiane,
(E frenato sorgogito) al gran Romano
Urubello rober ponesse mano.

Qui în poje a le noteil Ouec inuitro Amusgorito al fuon di tai fermoni; Come per pioggia fasfictate Eguto Gjunfe al promo dessi promoi: E fasto poste al padigiion tragitto Vaccos e con Rosmondo i pochi; e buoni; Con cui pei confuici nel moue Sole Ridar i alfasta a fossimat mode .

Fà concorde ognus d'est a quaste il Dues Sommo, nel leggio cor proposso bauco Di prender l'armi a la vascente luce Ricentando la sorto, ò buona, ò rea ; Fasto il proponimento ognus conduce Le torri a luoga ch'espugnar douca; Ter promte hauerie nel nouci mattino, E spungerie al gran muro tini vicino.

Fasofto il General de vecchi ordigni «Icocarnier gli feommelli, e le rosture, Elocar ne le sorri afpri macigni Con dardi, palle, e fimili armature: Onde lanciar fi pofino, e' ferigni Difegnì del nemico, ele congiure Far rame, indi troncar de' lor pareri L'accefar abbita, e' viperun penfieri.

Ne fol pon cura a le volubil torris, Che al muro traforrer positalieus, Ma in te vasso Arasto Areris precorri I moti lor, pon legui e ferri greui t E in te, che di mai far non punto aborri Catopulta, e l'aguato in sen riceui, Sotto l'insidie tue l'occulta torma Gauto rappella, e d'insidiari s'insorma. Da tre canti af air, che non si pnose
Batter la gran Citti se non da quelli,
Disgna, e per tre bande origini, e rnote
Apparecchia, e tranon grosi; e puntellis
Chi fatto, sche cano bronzo scote
Aura vocal, facendo noto a quelli,
Che pronti al suon di bellicosi carmi.
Attendon l'oan a porre in punto s'armi.

A posta Boreal sissa, e destina
Cou la più vasta macchina Rosmondo,
Che port in quella parte ampia rouna,
Luandogli de le genti il maggior pondo:
Posta done Austrol'atre achbie assimare,
Coppos Brimarte, e lane il sual secondo,
Fa Zestro di stor, se stello, e sual
Diegna esporre, auventuros Eroi.

Qual fe aunien, che salhora altier fi lagns
L'aer di nebbie ingombro, e di procelle,
Ech'Euro, e Aquilon, siccettado bagne
L'immenia serva, onde gemon le fielle:
Vanno in rotta le filen, e le campagne
Scoffe da venti, e da le pioggie felle,
E ftreptuola, e sreplicata immongo
Minaccia i lerudo nembosì vento, e lago.

Tal minacciante, e rouinoso in punto Si pon l'Oste muittistimo, e sonoro Per quando sin es l'oriente assinti il sol, tendere altrus querra, e martono z Da tallordia costruttozi il compo punto Pose a' disegni, e'd al fabril lauoro, E la cadente notte tregun pose Col den s'orora a le durre cose.

Fine del Canto Vndecimo.



#### ARGOMENTO.

Del nouello apparecchio il grand'Ircano Teme, ma il fier Zambardo lo conforta, Si da l'affalto, e fan tra' muri, e'l pano Caua i Demoni, unde gran gente è absorta; Muor per man di Rosmondo Fiefolano, E'l Roman campo indietro si trasporta, Paffaentro a la Città Rosmondo il muro. Fà dura strage, e al fintorna ficuro . **参うプラックでを受うプラックでを受りてを使うプラックでを使う** 

#### CANTO DVODECIMO.



ussima scotea Co i fiati al'er ba il mattutino gelo,

E l'alba (occhio del dì ) lieta forgea

Ricamando di

rofe, e d'oro il Cielo : Ale Cimerie grotte omai cadea L'orrida notte col suotetro velo, E s' pdia d'ogn' intorno in dolce accento Mormorar l'onda , gli augelletti , e'l vinto.

Quando il feroce lican , cui timorofa Cura tormenta, eminaccios'orrore 3. Suegliato al suon di tromba bellicosa Séte agghiacciarfi in mezz'al petto il core: Ne contento fentir, ne tronar pofa Può, cosi l'ange il marzial terrore, Terror, che nacque in lui quel dì, che ardita Roma s'armò per torgli flato, e vita .

Chiama vicito del letto i fuoi più faggi, E feco Armonte indromito, e Mirtilla, Zambardose Fiefolansche ogn'bor da' raggi Graue fernor di sdegno arde, e sfanilla; E le dice ecco i timidi messaggi Per cui l'orecchia s'ange, e'l cor vacilla, Ecco l'affalto, io lo preueggio, e fente Portare a noi da bellico Strumento .

Hauete si com'so l'annersa tromba Pur'ascoltata inuitatrice . e nunzia Di nuono affalto, che con flebil romba Rouma, e ftrage a la Cuta pronunzia: Dunque al furor, che in cor nemico piomba (auti ponianci, e'l mal che ardit'annunzia, Ritorciamo animofi contro a quelli, ( be fur mai sempre al nostro ben rubelli.

Ne fiach' vnqua timor ne turbi , bauendo Nofco Mirtilla inuitta,e'l gran Zambardo Ch hor per grazia di luische in ciel tremeao Regna, fon qui comparfi, e non già tai do: Esa col valor suo chiaro, e tremendo Renderail fier Latin vile, e codardo , Egli con l'arti four bumane, e nuone Fard per ben comun l'ofate proue ..

Chi non sa quanto lei ne l'arme vaglia Be à dei mente, ed iguidizio prino Chi non sa come que le turbe alfaglia Con l'arti fue, non ode, e non è vino; Sagan qual neue al Sole, al fueco paglia Le forze aunerfede lo fluol nocino, Saran fei defir nofiri baurem conformi De qui nemici ver penfier deformi.

Dunque ognun s'armi, e si munisca il muro Di macchine in discla, e di tormanio Onde il Regno, el tesfor possium sicuro Render da furti del autursie genti: El selso femini seco, el maturo Veglio siduar da le peruerse menti, E quella tibertà, ebe più si prezza Da noi, ebe ŝgi, il Regno, ela recbezza.

Fulmind con tai detti entro d' penfieri De Jusi forti campioni ardir fourano, Cotì, che d' ferri baldançofi, e feri Braman pria che'i defir metter la mano; Ma'i Jaggio Mago i fino diegni alteri Frena com modo amabilmente bumano, Egli dice a l'ardir ropo e'l configlio Trincipal diegno d'oxpu periglio.

Doi pur sapetein quante guise, e in quanti Modi guerreggii ul traditor Latino, E quante insidite tende, onde si vanti Poi d'insessivatione pointe vanti, or noi consulto buer pensier volanti, Chiar valito d'etalpe, occhio aquilino; Con cento armate brancia, e cento siquadre Sol per schiuar le man vapari, e ladre.

Dunque con gran prodenza itene a' muri Mentr'io m'accingo a più lodenol'opre, R\(\) fia ch'amino andace z' afficuri D's-feir colà v' la Citt dono copre: Difendete la Tatria, e con maturi Penferis, fenno, e forzan vn i'adopre, Ch'incanto io veglierò l'infidie occulio tradenone del Trandando el Trandando al Offic auerico feirmo i nifilio.

Ciò desto sparue, e meraniglia, e spemo Lascio nel sero studi de circostanti, Conde il fero studi de circostanti, Conde il feroce Re, cui più mona teme Lauuerse sorze, come già sti innanti : Dispone Armonte, e i sejalano insieme Con ampie truppe di guerrieri erranti, A l'Aqualonar porra one Rasmondo Condur douca de l'Ose il maggior ponde.

Con Durippe Mirtilla one l'Australe
Porta si spazia, aratis: coppia manda,
Lon L'Amazons sue, con truppa reguale
Posica d'ardita gente, a cui comanda;
Ed ci col respo de lo sino treale
Passa reloce ver la destra banda,
E done il sommo Capitam si pome
Con numero nismio se si oppone.

Uè chi porta ale mura onneficearra
Di lance, pietre, calce, zolfo, elegni,
Echi le firade anguste ai diso ibarra
(on gran catene, e non più vifii ordegni;
Altro magli ferrati, crafti in arra
A canapi fofpefi, e vari ingegni,
Questi carca baliste, argan libra
One antenna, o trauone appinde, e vibra.

Ngucon numero vgual per piaggia aprica Con folicito opra cara procura Il vitto accor la prouda formea Per quando a capi il verno il volto induraz Che fottopola al infelio, e a la fatica La vita espor pe' i luo lauor non cura, E in mille guife a vavi y iffici intenta Popta al proprio granar l'attivi sementa.

Tal si vedean le timorose turbe
De Cittadini affaiteati, e slanchi
Portar vari strumenti onde conturbe
De gli anuersario glanmi franchi;
Intanto il suon che la Città disturbe
Alterna il Roman capoe, e struccese
Cinga a lei d'ampie moli, e di trincere;
Darginieccesi, e di possario, shores

Vien

Vien con la torre fou Romondo a fronte, E fa crollar l'ima campagna, e'l cole Col fero moto, a cui s'oppone d'emonte Rel muro cretto, e la gran fronte estolle: Seco ha'l german, che a le percosse, a l'ote Guida il Norueguo, che di adegno bolle, Et Geto mutto, e'l Tarara ammoso De la pace nemico, e del riposo.

Corre a paro con los Brimarte, e spinge
Da Catira parte la gran mole ancio Elli
Ed titeipol songue il ternen tinge
Qualors solo de timidetti agnelli:
Ma volente incontro lo respinge
Dat muro eccesso, e sa sono, e ruscelli
Dela scierca di un, perche dui un, perche dui se
Egli sa incontro y e dira arde, e s savilla.

Turbine al moto 148
Rouna, e Brage il Capitan fupremo,
Relcorrere a l'affatto, e con la morte
Di molti, auanti a se fa il campo flemo;
V'accorre il Rein diffa, e con te feorte
Sue fa mirare a molti il giorno eftremo;
Edi poter viacolmo, e di Rivree,
(en l'ira addoppia in vn forza, e vigore.

Vola da' merli a l'hor che'l campo fringe L'antica Regia di faette vu nembo, E di calcina, e pietre, che fofpinge Nan violente vu'infinito lembo. Il dilaino de l'onda, che fi finge Sembra la terra al mar fommerfa in grébo, Che dal muro bollente in giù difeende G'Unomini, e'l armio rivilimente incende

Scarcan le torri da l'eccelfe cime

Anch'esfe va nicmbo di rotanti pietre,

E lo silvolde gl'arceri alca da l'ime

Parti, aspri dardi, e vota le sarere:

Calong sil bomomiu a monti dal siblime

Muro, ne alcun ven'è che vita impetre,

Empre il fosso di sangue, e di roune

Di corpi, e d'ossa, e par del mondo i sine.

Vola per l'aer la commossa polne, Che guì cade da menti, e si distata Entro ale vyste, e la lor luce inuolue Drietro ecclisse, onde el Sol più non guatat L'aspra pougua de l'arma por e, e disjolue D'ambe le parti as falange trata, Quel mnor, traste dal capole ceruella, Quel mnor, traste dal capole ceruella,

Shitzan dai muro fivor con curvao artiglie
Mille graffi di ferro, e mulle mani
Opra di mente induffire, e dan dipiglio
A l'huom traendoi si da i bafis piami;
Ratto corì, e be Alfor, Lepre, ò Comglie
Più ratto non rapro da luoghi firam,
E tratti in aer poi laffon caderli
Con perigito mortal da g'alti merli.

In fimil guifa Aquita illustire fuole
Testinggine rapir dal baffo Regno,
E fufo daza ver la Regno del sole
Spinto dal pronto, ensurval fuo ingegno è
Indi laffaria in qualch atp na mote
Cader, per advinpire il fuo difeno,
Calar pos guifo, e con l'ingorde brume
I la lei gui infranca sisfogar la fame.

Sp. uenteuole ordigno, opra, e fattura
Di Xerfe pria, pota e saperani Eroi,
Che per defela difediate mura
Trousto fis da'cauti fabri finoi;
Queflo apporta a i Latin vié più paura,
Ch'altro, che orribimente il cor gl'annoi,
Pertbe quafi Falcon il huom prinde, e d'alte
Le fa moto cader nel duro finatio.

Da questo tanti sur di vita primi Cuerrieri imutti, saudieri, e fanti, Ches fanti, ches fantiato, en rimi Alerbe, a i sur se ferugiadori manti: Non tanto caggion d'aleo a' tempi estudi Da grandine percosse Api volanti, sumunen che d'improusso est propra il colle, ond'esse si seno marciali colle si seno marci

Spinge Rofmondo verfoil fier nemico.
Che gli vien contro, la volubul torre,
El ponte auuenta fopra il muro antico
In cui calando impetuofo corre;
Troua Armonte al riparo, e strano intrico
lui s'ordifce, ouel lumor s'aborre
Dai cor lipero, ha quai fortuna bor guida
Guerrieri a frote, onde l'un l'altro vecida.

Generoso duello, bor quando mai
Maggior di tel antico secol vide
Se ben si vanta bauer coi propri vai
Mirato à frõite. Antece cos grande Alcidet.
Enel campale. Agon gli estremi lai
Vistorarre ad Etior dal gran Pelide,
Eur quei duelli orribili, ma quale
Fâu ques di cusum non et a porți reguale.

Veloce appar de turbine, ò factta, Varcai põic Refmõdo, engobra il muro, E'l fevoce nemco vra, e rageta Lungi da quello in loco più ficuro: Juci celpeggia ver lus comaggior fretta, Che non fail fabro foprail ferro duro, Elcon da l'armi lor fact, e fauille, At grani colpi, elampi a mille amille.

11 Murol spazioso, ma non tanto, Chester possa da gli altri circondate, Perche dictro al suo corso d'ogni canto Esce veloce il suo drappello armato: Et al Puce souvan sicuro manto Fa con l'armi sanguigne d'ogni lato, E la Plebe sgombrando gitta di erra Ch'uni fac ton le pietre al campo guerra.

Unol Fiefolan, ma no'l comporti il loco Fronteggiar io Rofinodo anch' ei co'l armi, Onde consten che'l bellicofo gioco Ceda al germano, ein attra parte e armis Ed ei che fente entro a le vene il foco Freme li rabbia, el fino confujo carme Tra i labri, e denti rigorofo intriga Doppinudo al gran Latin noilo briga.

Arte di scherma i essi occhio non mira, Ried ibotte oscenara, ò di riparo. Ma dato l'ono, es latro in preda d'ira Tentan col duvo acciar frenari acciaro: Enimmano le spedie i nei « agyrea Lampo infocsto, che fulgente, e chiaro Sembra visito d'unbe atro baleno l'ibra cadendo a la gran madre in seno-

Chi tra larghe camanagne, o prati erbofi
Fish badue Tanri a specia guerra acciti,
Otra gli armenta due destrue gelosi
Terla giamenta, a strana zusti-spinit:
O per tra monti, in luoghi canernosi
Due servoci leon di sidegno conti,
Giadabi cser de que l'aspra contessa

Sembran grandine 3 colpia l'hor che'l vente Maggior la tree (oprai fenori tetti; Il core apiacca altriu d'alto fpanento La grane pugna el feno feri oggetti Doppina le forze, el pronido ardimense Del paro entrambi; e minaccofi affetti Quanto vie più singuarano, e con gl'orte Una par le botte, e repenini furti.

Son del fero Tofan l'armi fatali,
Empenerrabil si che mon penetra
Colpo di ance, o di pungeni firali (tran
In lor, perche ogni acciar fi fiepra, efpeSon quelle del Roman Principe vynali
Al tenace rigor d'alpina petra,
Ch'ambo temprate a l'infernal eucina
Fur da Valcan di tempra adamantina.

Se le bracaia de l' vn Eulmine alterno Sembran, Jon poi de l'altro vn terremoto Se l' vn qual pianta al gareggiar del verno Oftas l'altro è tra l'oude vn Jeoglio immoto: Se nel vibari accattalmo piaperno Si mostra l' vn l'altro par vampo ignoto Del par Jon l'armi, le forze, e gli ardori, Oli Idegni, mott, e gli animoje wort. E fenon che per forza fur partiti
Dal duluno mortal de le faette,
Che da quet de la terra , e da i fuggiti
Dal muro, addoffo quelli eran dirette:
E la calca de morti, e de 'feriti,
Che le stradi murati bunean rifirette,
Effi faceas quel di con danno estremo
O de l'ano ò de l'altro va di fupremo.

Ma dal canto cold done Brimarte
Il muro infeita, alto rumor rifuona,
Parcio che egli rapprefinta «Mante»
Repprefenta Mirtilla anco Bellona:
E i et d'bumane membra intorno fiprite
Mofira le mura, ancho ella vna corona
Fatt ha de' monti de' guerrieri efinti,
E de fommeții, e de prigoni e viniti.

Seco è Durippe, e<sup>l</sup> fuol di fangue allaga Di spada onusta, d'arco, e di quadretta, Con cui tanti n'ecide, atterra, e impiaga, Che't pamo è colmo d'osfia, e di ceruella: Sembra y feiti da la bofei in saufta daga Al gran moto osfervar d'Austro, di sfiella, Che spauenta mos sol tutti i ruenti, Ma seco il cieco Abssipo, e gli Elementi,

De l'arciere compagne il moto alterno, El filmmar de le faette pare Rounofa tempefia a mezzo il verno Per cui freme la terra, t muglia il mare: Dal'n canto, e dal'altro afpro gouerno Fan l'orbe Parche entro al emorial gare, V'tra pietre, voune, e incendi aunol i Reflam morti, e piagati in ra fepolti.

Ma'l generofo Eroe ; guardando tanta Strage, colmo di fdegno il ponte feioglie, E a vina forza fopra il muro il pianta Paffando innitto in le guardate fog le: Mentre Studde la torve il pola ammanta Con l'ampia munizion che da lei toglie Di factivani, e pietre, e d'infinite affe lanciate a depredar le vine. Puol Mirtilla vietar l'anguflo poffo Al gran Latin, mà la cadente possa De l'assentate felci d'alto a basso Pan si che'l valor fuo nulla te giona; Anzi l'animo pronto, al cerpo lisso Dificilmente in lei rimedio troua A la falute fius, ch'arms si A circoodan dauanti; e d'ambo i lati.

Di sà le sopranien mortal tempesta
Di già d'Aste, e di spade, e circondata,
E se bem mad "vecden non s'arresta
La folta surba ond'ella è coronata:
Tanta è la calca, che rele is 'appresta
Côl arme in man di grane rategno armata,
Che più colpir non può il la circonda
Dele rouine, e de tumului l'onda.

Ma volto Amonte in lei cupido il guardo, In lei cie ra l'oggetto del fuo core, « Acorrer là non è coppo, ne tardo, Che al corfo altier glimpenna l'ali amore; Ne filma graue intoppo, anzi qual Pardo Viene a gran falti, e del focofo ardore Mostra gli effetti, perche à terra spinge Da' merli ognun che mostro a lui folpinge,

Fgli feco bramato bunea quel giorno
Effer espoño à difemison del muro,
E s' rie feibiero billuco finorno;
In funmo andar, si Amor lo sa sicuro à
Mal suo satono vuolebel viso adorno
Gli sia compagno eletto al pondo duro,
Che faito bauria quel di mirabil coso
Da restar empre s' secoli samose.

Ed bor che la 1437 ain mezzo à tante
Strane gusse di morte avuolta mira,
Corre precipitoso, e inuitto amantefa ch'ella da perigluo suo respira:
Nè mainemico à Gioue empio Gigante
Rè tanto in Flegra, e done si raggira
Pelas selusso, o done handegna sossa
Tiso con gl'altri sotio Olimpo, ed Ossa

Sgombrò con gl' vri la folta falange Dal prefo muro, e ruerfolla al piano, Sbaraglio Podiamne, e quel che frange Il tutto rouinò con l'empia mano: Non cosi fera l'ige munon al Gange (otanta firage fadel gregge infano, Quant'effo fè quel di de l'anumofe Schiere che l'amuro d'ocupar fur'ofe.

Ma Brimarte al furor di lui s'oppone
Con intrepido ardir, feco è Learco,
Roldoano, e Rambaldo, e la tenzone
Prendon, ciafena di ettro fungue carco:
Quefli frenando l'impeto, cagione
Fur che fi tenne l'occupato varco,
E che dal muro dentro in varie parti
Secfer mille guerrieri vaiti; e f parti

Come quando il villano argini, e sponde
Al fiume oppon, che gli depreda i campi,
Che se da ma canto le volubilo nde
Freus, ci da l'altro rompe ordini, e inciapit
E com mille rampoli vrea, e consonde
L'annerse zolle, e par di selegno anuamph,
Nel pub s'operator dar legge, e freu
d'ini che d'acque h'al vasso ventre piemo.

Strage, e rouina al buon Latin fourafla

Se ben d'animo eccelfo, e fingolare,

Con intrepido cor pugna, e contrafil

4 l'Etrufco valor che fenza pare;

Hor la fpada diftende, bor vibral'afla,

E fempre vecide, e fere, ò in fuga antiare

Fà chi contro le vien con fronte audace,

Xè lima incontro, sforzo, ò man tenace.

Hor mentre in questa parte orrenda strage tà la morte, c'i furor, Cesar i affronta Coi s'ro Ircano, e lacrimos lamage tan da t'm canto, e'altro l'ira, e'ionta; Qual fetat dor con spacento ambage Gemeil mar, freme l'aria, e in ira monta L'onda agitata, e con terribil crost tacte le selves le montague, e i colliCos] quando accosto la vasta mole
Cefare al muro eccesso, e gisto il ponte,
Parne al rumor l'aria turbars, el Sole
Velar d'oscuri nunoli la fronte:
Cosante in luid a la memica prose
Lance, e pietre sur tratte, cò dito monte
Si se di corpi cessimi, e degli arditi.
V gualmente de vili, e degli arditi.

Ecosì da tre bande alpro tumulto Fd in varie guife il triparisto fluolo, Quando da denfa mube il mago occulto Si chiama innanz il genitor del duolo; E feco vinico finfernal confulto Per oftar folle al Regnator del Polo, Folle in ver, che prefume i gran decreti Torcer di quello, e' li gran de cipanti:

Corre a l'obbidienza l'empia torma
De la casa infernal pronta, e ficura
In quanto i voder fio de cangiar forma
A quelche fiflo bal Rède la natura;
E far chel gran Latin con frea norma
Efinto fia tra l'affediate mura,
El gul fatto da lei crudel difegno
Sappaghi, e reflicitimo il Roman regue.

Comanda for l'infidiofo Mago, Che tra l'un muro e l'altro ampia cauerna Sia fabbricata, e con profonda imago Scenda a l'ingui precipitofo, e interna: E per far meglio ilcor contento, e pago (operta fia così, che uon fi feerna Dali nemico Roman fin che in profondo Precipiti dilei nel maggior fondo.

Orrendifimo inganno: tosto a l'opra Corre reloce la turba infernale, ; l'inufibit i sceinge, e mettie in opra La potenza, ch'ba fempre intenta almalee Circonda il muro intorno, e fa di fopra Pulniare il terren com bauesi ale, E fostandolo in aria lo disolue Ila raranebba, in leu atomo ; e polue. Poi di vimini fragili, e di fabbia Ricopre il cupo entro, e causa attende L'apprefiara rouna, e da le labbia Liuida fpuma le gorgoglia, e feende; Uerfa l'infauflo finol furore, e rabbia Dal'infocate luci, e'l fen gl'accende L'accefa inginria, e qual vaflo gigante Il ciel difforza toruo, e munacciante.

Intanto là douc Rosmondo sembra
Con le sue sibiere va turbine sonoro,
Il riciolano l'unoi s'acide, es membra
Dianzi fabro di morte, e di martoro;
Fugge precipioso, e ben rassimono
Risbe innanzi al sossa d'Austro, di Coro,
Odal Falcon seguita bumil colomba
Mentre trepida in già vodandò piomba.

Std nel muro tagliando a brano, a brano (Lo spacensos Arepito arrellando) Il Roman vulgo il gionis ficolano, e Espinge ad ambe man mai sempre il brados, Facendo il proprio rificio, e del germano, Che in soccorso a birrilla corse, quando Trale ronine one Brimarte pugna La vidde quale i morte dentro al repua.

La partenza di lei fê 11, che ardito
Vié più diuenne it vincitor Latino 9
6 quel che da finoi colpi era fingito
Baldanzofo al rismor fi fê viemo 5
cul do gon lato il popolo infinito
Chicade in giù rinolto, e chi finpito
Per poffenti man de' due guerrieri 9
Che ia lui percoso baldanzofo, e feri.

Ma lo ssorzo mortal de spanentati, Che dauanti Rommodo inni siggendo; Da taglio punte meisse maltrattati Finser di Eieslan Eimpeto orrendo; Perche gui traboccando da più lati In varie guis morti van cadendo; Fe il, che abbandand passando il ponte La graue impressa, estirui volle la fronte. Manon sì tosto nel lanciato ordegno Posci i pie per varca ne l'altro muro, che cinto i sen di generoso sidegno Giunse Rosmondo intrepido, e sicuro i Emesso i pie nel sabricato ingegno Anchei passo un con pensier maturo l'un gistino broc percote, e siede, Ch'ina per por nel vicin muro il piede.

Fü graue il colpo, ma mon sì, che aserra Lo traboccasse dad sonran sentiero, Espo ardito si volge, e strana guerra Tra sor s'accende, e duello aspro, e sero «Aspre e la contro. Altor s'afferra In aria velocissimo, e leggiero, Per sar pugna con lui cruda, e mortale, Librando tcopsi sal vigor de l'ale.

Noncosì fero apparue fopra il Tebro il gran Romanno contro il Tofcano inuitto ; Quanto Romanndo infivitato, & chro Contro cossiu di falegno, e di despitto: Hor qual Mufa di Lauro, e di Ginebro Cinta, cantar potra l'aspro consisto De due guerrieri in aere, e de l'eguaci Spars pe muni intrepidi, è undati.

Sembran del Tosco Eroc lampi fulgenti Gli ppesti colpi, onde rimbomba il ciulo 3 Sembra que del Roman baleni ardenti 3 Che squarem de le nubi il denso velo: Sembrano ambi azzufita idue serpenti Ne la stagion, che si distolare il gelo, Suonan gt'ilmi percosti in suon di quille Con lor micibiando saccole, e s'autile.

Uibra al fin Fiefolan la fera spada Vesto Rosmondo, & ei vi oppon lo scude, S sa sì, che il gran colpo indarno cada, Poi gli spinge melseno il serro ignudo; Che via trapassa, ei duro acciar non bada, Re sina maglia il fairolo lado, Ma di spirto, e di vita a vn punto il prima, Seacciando el sima a la Tartera vima. Encl ritrar l'acciar con esso trasse.

Dale linto campion gli spirit, el sangue,
R si sorra al michins, che raboccasse.
Dal ponte al soi doue rimase elangue:
Nol cursa il soi doue rimase elangue:
Nol cursa il Roman Duce, el imanzi salgue
Ges ser, aspetto al fotto shuol che langue
Dei cadato querie la dara sorte.
Lei danno comun della sua morte.

Occupa il muro eccello, el varco fgombra
Da i difenfori, e da l'impeto grune.
Ne perigio di morte il fen gl'adombra,
Ne per fero tumulto il cor non pune:
Intauto la Citta nemica ingombra
L'artita turba, e fia che' i fuol fi lane
Dal prima muro, e' fignoregga, e prende.

Ma nel passar verso il secondo cerchio De' vincenti la calca, in vu momento Senson la terra dal souran sourento Mancarsi sotto a' piccon gran spanento Indi precipitar con Stran sourchio Ammassati nel sondo a cento, a cento, Inc. Turc l'ampia voragine, cattini Restar chi morti, echi sepolti vini.

Damille parti l'oribil cuerna S'apre auida inghottendo i vincitori, Che correndo feendea da la fuperna Muraglia, ed ottener polme, & allorit Gode il perurfo Mago, e ne l'interna Caua orribil, Pluton ento d'ardori, Peddedo il Roman Capoentro al fuo inganno Riccuer pena efitema, e mortal danno.

Non menne gode l'affediato, e feco il Rè, cui baldanzofo il tutto vede ; Elungi mira dal profondo feco Far de' nemici fuoi rouine, e prede: Ma quando del figliuo i timaner cieco, Ecò elinto cader dal ponte il vede Per le man di Rosmondo, il rifomta In feradogito, el piacer fuo rifiuta. Fiefolan, Fiefolan cade dal ponto
Morto, abi fortuna auncrifa; e pur lo miro,
Emiro feco m vn lincareo, e l'onte
Ad esfo fatto; e pur vino, e respiro,
Indi rippisi, a volgi, abi vo togi. Armonto
Glocchia chitrattoha l'ulimo, sospino di
Mira il gran frate essimo, abi corri, e sera
Vendetta fame, onde il nemico perà.

Uolge l'orribil guardo Armonte a quella Tremenda voce, che gl'intuona il core , E da la dell'a del Roman vubbila Scorge il caro fracte, che langue, e muora Non mai feoffa d'a venti atra procella Scefe da' monti al pian con più furore Terribil come lui, nè terre moto Crollè la terra mai con si gran moto

Sauuenta forsensato, e stibondo
Di sangue addoso achil passar gli vieta
Per correr là doue il souran Rosmondo
Surge del muro in la seconda meta;
Na tant'è de la calca il grave poudo,
Ch'einon può d'essa ra la voglialieta,
Pecide, atterra rouinoso, e smembra
Gl' buomini a montise'i furor cieco sembra.

Sembra vícita da gi<sup>\*</sup>antri orribil tigra Dietro a fier cacciator, che predat obbida L'amata prolè, e con le voglte impigre Stampi, e con l'orme fue l'immonda jabbiat Cui per fir le fue cure al correr pigre V'n glien'auuenta, e scema in les la ribbida Ementre il porta a la predata si anza Esfo con gi'altri nel s'uggir s' awanza.

Tanta fuor de le torris, e per le fielle, E per le mura lacerate, e n'frante Da gli divri affalti ardita gente fale, the par che coggia giù du Cuel fiellante : Non coi l'olta vine la poggia autirale, Ne in Ardenna il folte fou le piante, Quanto è fipefia la turba, e colmo il fuolo Di membra, d'armi, di rouina, e duolo. A Mittille di lor con gl'amimofi Fidi feguaci fuoi quel che far faole Rusudo falciator ne' prati erbofi Con l'acorato acciar d'erbe, e viole, Néausues proc'he alcun di faggir off Tanza è l'ofitnazion, da l'ampia mole, " « azi qual' ldra, a tronchi membri incita La fempre rinafiente, e doppia vita.

Cadon di qud, di là piagati, e morti
D'ambo le parti vn numero infinito,
E dat fuolo agnottati i vili, e i forti
Vençono a monti, el gagliardo, el ferito
Perche douunque vanno immenfe porti
S'apron ruanda al Regno di Cocito
Il vincitor, che val con pil ficuro
Al scondo chegnan remico nuro.

Re's à firada trouar la sbigottus
Tarba per dar' offlato d'altro giro,
Che per tutto one va laffa la vita,
Etrae nel centro l'itimo fofpiro;
Qual le fogno mportuno l'Egro incita
Oue fpera appagar el fuo defiro,
Che mentre al luogo defiato pafia
Sente che' i fuol cedendo al pre s abbaffa.

Caddero effintientro a l'orribil caud
Per non più passegiar viui nel mondo
Mille dugento, ardit a gene, e brana,
E sposta resiò nel cupo sondo:
Fugge il ressante il terren, che s'incau
Riracado a l'indietro il carnal pondo,
Stupsseconniche il gran miracol mira
Stimando a del clie suggetto a l'irac
Stimando a del clie suggetto a l'irac

La spettaccilo infolito, e funeflo Fécader l'ira al repentimo ardire, Onderessa il Roman consigno, emesso, E passenta del Ciel contravio l'ire : Brimarce il vode, e ( esta mansiello Sel mira auanti, e sent alpro martire ; Sugottito riman dal ser ozgetto L'ardiso, il vile, il superbo, e'i negletto. Stima il gran Capitan l'infaufio giorno Giorno fatale a la Città propizio, E per Juggir di lui l'ultimo feorno Di tornarfene alcampo fià giudizio o Perciò fai toflo rijonar d'intorno Il cano rame a dar l'afato indizio, Si ritrae feco ognun dal mortal gioco, E dan ceffando al fato aunerfoloco.

Ma Rosmondo qui invitto cratraforfo Soletto dentro a la real Cittade, E fatto a mille qui battere il dorfo, E del fuo fangue dilagar le firade : Come victio di stana orribito Tofo Sopra gli armenti fenza buser pietade, Sorana da fame aliretto, vecide, e faena Quati ne inciotra, e a morte, e firazzo mena

Fagge la turba shigotita, e verfa
in lu da logge, e da fenelite van fero
Rembo di pietre, ond è la terra afferfa,
Remo en perqueflo vien forte, e leuro;
Vin la vitture man ful fangue munerfa
Vifando illefo, e tra le morti altro,
Rê poggia di faette, è tuon di faßi
Ponno punto arreflar glandaci paßi.

I affi. monti di morti, e di languenti
Douunque paffa il rittoriofo Ouce,
E calcando infuriato bor' armi, bor gensi
e I la pinzza reale al fin s'adduce:
Ouce los forco al fin de poffenti
Dala rotta muragita fi riduce,
Ccfisto il marzia feroce affalto,
Cbe di fanguigna strage empi lo finalto.

Qual le Iupo tal'hor ne larghi piani Di folta felua zituo imamina Si reggia meontro vicir con gran ronina: Il pelo arvicina, e batte i dustimmani, Rigna slegnato, e mentre i auticina A lui la felura le voraci came Apre, dilata, e mostra fuor le zenne.

cuino-

Rouinos'ei s'annenta in mezzo a tanta Gente, che da più parti ini s'aduna, E col tagliente acciar dinide, e schianta L'armi, e le membra jenza posa alcuna; Ne da' colpi di lui neffun fi vanta Fuggir, je morte gl'occhi non imbruna , (alca l'armataturbada più bande, Portando alto tumulto, e rumor grande.

Egli l'inuitta destra altero scote, Con cui manda Rubeno eftinte a terra, Fessoira' cigli, e le rugose gote, El'alma fuor de la prigion gli sferra; Indi fi volge, e nel voltar percote Sardanapeo , che per la man l'afferra, L'I fa trafitto rinerfar nel piano, Vn Duce di Noruegia, vn Lituano.

Sarmante vecide il fero Goto, e seco Rinoceo l'empio Tartaro , e Grisone Capitan generofo, e reftar cieco Fa di vita con quei Giano, e Stimone: Manda poscia Radasso al negro speco In compagnia d'Andronico, e Moscone Vngari tutti, e d'animo ferace, Vaghi di guerra, e nemici di pace.

Ma crefce tanto il marzial tumulto De la calca mortal, ch'e fenza fine, i b'ei teme al fin da repantino infulto Morto restar tra l'armi, e le rouine : E già non era al fero l'ecano occulto D'vn si fecuro ardir l'ire intestine, Perche da cento meffaggieri intefe Hauea com'effo era cola difcefo.

F come doppo il fin di Fiesolano Morto da lui, con disperato ardire, A distruzion di sua Città la mano Flauca drizzata, e in vn fofpinte l'ire : Ter ciò fatto verlui di rabbia infano Le strade ond'ei non possa più fuggire Incatena fdegnofo, e in ogni banda Pon vari aquati, one i più forti mande. Poi s'incamina ver la piazza, e vede Li che dinora il tutto, e'l tutto firugge, Quasi rabbiosa Tigre, o in chiusa sede Di folta mandra afpro Leon, che rugge ; Mira far da la morte illustre prede Con la fua destra, ode l'aer, che mugge Del mesto pianto di color , che irati Tracan morendo gemiti, e latrati.

Vedutol poi da lungi alzare il ciglio, E qual turbine alterno aprir le schiere, Gridd dunque fia ver che dal'artiglio Di questo ingordo Astor debb'io vedere Doppo la morte de l'amato figlio L'antica Reggia , e'l Regno mio cadere , E che cinto di mura ardifca vn folo Porsi a rischio pugnar con tanto stuole.

E pur l'ardifce , e pur lo face, ed io , Eme'l veggior e'l coporto a mio mal grado Eno'l fo del suo ardir pagare il fio Traendolo sbranato al mortal guado: Sù, sù tutti concordi , ò popol mie Segutte il corfo ond'io dritto me'n rado, lo me'n vado a ftirpar l'orribil'angue, f. be la nostra Città colma di fangue.

(be tarda Armonte a comparir, che tarda Seco Mirtilla, il principal foftegno, Con gl'altri lor, priache si spiani, ed arda Il nido amato, il nostro stabil Regno: Sì dettoin guifa, che fuol far bombarda Tocca dal fuoco al definato fegno, Ver lui si mosse trapassando ardito L'estinto , il forte, il timido , e'l ferite.

A la mostra del Re seco si mosse Il tumulto de' forti, e de' fuggenti, E parue che tremoto, à tuono foffe, Onembo scosso da furor di venti: Sentl Rosmondo i ferri, e le percosse Martellar tofto ne l'armi lucenti, Ne gli teme però, ne fe n'attrista, Ma drizza arditoin quei l'orribil vifta. Drizza

Britze do squardo a ra púto, e in giro mena, La fera fpada, e coglie in fronte Pbereo, Chel tentana ferir dietro a la fibiena, El mauda in terra fino al mento aperto: Poficia immergea Simon di vena, in rema Lorribii ferro, el fa cader deferto, Tagla Gildippo, el Fiefan Locuffo On fosto a l'anche el altro a mezzo il buflo

Intanto il Re quasi rabbiosa belua

«I lui s'auuenta, e sopra l'elmo il eoglie,

« Così speramene in quel s'imbelua,

Che shalordito quasi il Sol le toglie:

Mira Rosmondo come in densa s'elus

Lucciele, e lampi, ma poi che risiglie

Be stisso dal colpir del gran ruase

Con fera guigé el s'eritore affale.

Alzacon ambo 988
Alzacon ambo man la grane spada,
El elmo d'or fregiato gli martella,
I alche conviene, che tranvortio cada
Si glintrona la tella, e le ceruella;
Pogla il guerriero inutto, e più non buda
Poztando ounnque và mortal procella,
Ver la porta d'indrizza, one dispone
D'assir pote de respa vonte, o prigione.

Se gli attrauerfa imanazi da più lati Feroce intoppo di mortal furore, Caualieri, caualli, armi, ed armati Da fare al Dio de l'armi ombrd, eterrore: Marellan utti vecifi, edipati Da l'ira fiua, dal fiuo fatul rigore, Strada larga fi fà dietro, e dauanti Con firage ogn bor di caualieri, e fanti.

Qual faluatico tauro a cui d'intorno Fatto fia per pigliarlo, o foffo, o muro , E folsifsimo fluol di gente intorno Si veggia, ond'ei fuggir non è sicuro: Inalzairato il formidabil corno E fuelle d'ogn'intoppo il cerchio duro Generofo fcompiglia ordini, e genti Pauentando gli abifli, e gli elementi d

Cosi'l guerrier dominque drizza il vifo, E la fulminea spada in cerchio spande, Altro languente, altro respare vecifo Fa del tumnito stran del popol grande: La tempesta del cossi gunn deriso Lassa, e tal bor aumen ch'in terra mande Con meraniglia strana in van botta Quattro, o cunque guerrier di sella a vn'otta

Segue intanto il fuo corfo, e perche vede
Il soi padre del di cader n: l'onde,
Giudicando che l'Oft: a la fua fede
Gid ritornato in le propinque [ponde:
Ne foletto domar quel giorno crede
De l'annerfa Città le genti immonde,
Red if foruna istabile si sida
Se ben quel giorno amondo la fue

Sài moti de la forte, e quanto frale Ela felicità da l'homo in terra, Perciò prudente quat volunte frale Cerca d'rfir da la rinchiufa terra i E reloce così come haus fi ale E vionca da la mortal querra, E con danno comun de circolituri Ffee dal chiufo per fenteri erranti.

### Fine del Canto Duodecimo.

#### ARGOMENTO.

Per prouedere al comun danno Ireano I fimeno a l'Ofe imbafciatore muia, Riman fommerfa in fen de l'Oceano L'imuita Armata da fetta empia e ria: fetar del cafo inufitato e firano Turbato, inuoca l'alta Ierarchia Col facrificio; ergele naouse mura Lungo il bell'Arno y Tenn mina procura,

#### CANTO DECIMOTERZO.



A furiera del di cinta di rofe Con rugiadofo piè

furgea l'edurora, E seco accinti a le

diurne cose

Gli animali , e con

lor gli augelli, e l'Ora: E tremolanti per le piagge erbofe Spirau an contenor Zefiro, e Flora, Mormo raua il rufcel con pure linfe Inuitan do a cantar Paflori, e Ninfe.

Mail fer o Irean, che trauagliato, e flanco Dianzi riforto hauca mal chiufo lume Dal col po cui lo fe palido, e bianco Cader, premea con gran dolor le piume; Pai che l'giorno mirò di real manto Si cinfe il corpo, e furfe al primo lume, E per d'ar fine al trauagliato petto Richia mò il yano Confelio al fuo coffetto.

Qui l'orgogliofo Armonte venne, è l' volto
Mostraua d'ira acce o, e di furove
Per essergil fratel di vita colto
Per man di quel cui porta odio, e rancore :
Da quel che dianzi fottospra volto,
Hauca la Regia sua com gran terrore,
E illefo vscito com la destra inuitta
Lassanda consula, a deretitta.

Pien Raitrilla, e Durippe, vien falcante Fratel d'Ircan, vien feco Sauro, Gilo, Samauro, Gilherto, Argo, e Sarmante, Nigeo tra' Mori nato in viua al Nilo: Vieni Erafmo, Advogeo, Silurvo, e Arbāte Alui congiunto, e Ziliante, e Pilo, Tutti Principi illustivi, e grua guerrieri Iui congiui da lontan fentieri.

Uenian listi d'hauer dianzi represso Del nemico Roman l'audacco orgoglio, Senó se in quato bauean di pianto impresso Per Fiefolan l'aspetto di cordoglio: E di vergogna vn tellimone espresso Tenean ne gli occhi scritto un bianco soglio Per cagion del guerrier, che sorso, e vunta Hanea la terra, e tanta gente clinta.

. . . . .

Postia feder di grado in grado i primi Secondo gl'usi tor ne' seggi aurati S'assisse poscasi mediocri, e gl'uni Di mano in man ne' tor pressistati S'matzar presso al Residia de sibilimi Seggi v' seder soleanos sigli amati, Mentr'egli eretto in maessa reale Ciudicando premana al bene, e'l' male

L'nn d'efsi occupa doppo il Padre Armonde, El altro vacuo rimane fi mira, Nel ardife in effo il Re drizzar la fronte, Ma dal centro del cor geme, e fofiria: E rimembrando in va l'offefe, e l'onte Fattegli da Rofimondo, auuampa di ira, Penfofo va pezzo fid, pofici in tai note Prorompe, fiparge d'ampio bumor le gote.

Prudentisimi eroi quesso de quel Trono
In cui meco pur ber seder solea
Quel che per siglio gud vim diede in dono
It Ciel, ch' bor m'ha inussisto sotte rea:
Quessis a germe in arme così buono,
Cui tanto il desir vostro in pregio bauca,
Questi bor la man del traduor Latino
T'ha tollo, er ratio a l'astimo desino;

Sapete quanti danni, e quanti oltraggi Ein boggi bi fatti ano quesse l'empio mosstro, E di vuttori constito, e di varateggi Porta mal grado altrui curvato il rostro; Debriuolegte in lui segunti quardi In lus, che in comun danno s'è dimossiro Quasi assenza lupo incontro al gregge Trouando al desir nostro ordine legge.

Se la forza non può polfa l'inganno
Far l'iniquo riual fuggir dal mondo
Ceda l'bonore in queflo, e regio fianno
Tengala fraude in dar morte a Rofinondo:
Stirpatoquelto germe, oltragio, e danno
Non bauren più che ne conduca al fondo,
Com'egli morto fia non boil Romano
Forza da porre al nostro l'impero mana.

Per lus le terreintorno arfe, e difirutil Ginacian tra l'erbe, e defolati i campi, Per lus le liete fonti, e rusi afciutil Fur di quefa citta fenz divrinciampi: Egli è, che a tal miferia n'hà ridutti, Che fperar non ci val ripari, o feampi, Se non s'ellingue quel vano, e fallace, E'l contrastar co'l Roman campo audace.

Questo è l'consiglio mio s'altro migliore
Parere ha di Jaluar la nostra Reggia
Preponga, e fueti il penser del siu core;
E quanto in prò di let trattar si deggia;
Taque ciò detto, e di vivil s'entore
Ingombrò il sen del "adunata greggia,
Surse possia innitato il vecchio Immoo,
E così jatto suo trasse dal seno.

Potente Re se si concede al mio

(anuto semoni si mo parer proporre;

A me par, se a te par che' si fato rio

Congiurato ver noi ecrelsiam comporre;

E quesso si qual bor postie in oblio

L'antiche offese, tenti al sin disporre

Il memico a le pace, e seco vnito

Goda de l'Arno, e del Mugnone il lito.

Altro fcampo non 10, che possa darme
La bramata falute, in quello folo
Essi a boi a speme mia, questo faluarme
Può dal suror de l'inimico stuolo;
Chi sa strada più facile mostrarne
Da sottrar tutti dal presente duolo;
Lo dica pur , ch'io o lom' appiglio a questo
Ciudicando appo lui fallece i tresto.

Son già due lustri, è più ebe a' nostri danni Saccins il fier Latin con cruda guerra, E la gara, el furor battendo i vanni N'ba indotti a tal che non ci resta terra: Langue l'ampie magion colomo di fiami Per rant'unvitti Evoi spati sotterra, Revivante le ville, arsi e, combuste Le chiare pompe y cl' mura vetusse. Danque per ben comune anch'io conforte Pretendo esfer espossa di dubbio risco, Ponendo ii vuer mo per 'astru morte In Lance à prò di tutti andace ardisco: Soggiunse it Res siguia ce la sorte Del gran disegno, ch'io non abborrisco, Anzi i approuo, e sondo in la virinte D'ambidue voil voinersal salute.

Ciò si conchinse, e't parer di costui Daciascun s'accetto pe't più perfeito, Eterminando ilconssittor, si lui Dal souran Rege per messago cletto: Intanto il ser Zambardo bauca da'sui Romiti spechi il roumos essenzio petto hitrato a pieno m'n n'uttorioso,. Ed in n'n turbointe, e sagninoso.

Re la mortal voragine sommersi Vidde tanti uservert, e vidde pos Da Rosmondo restar di membra aspersi I seggi amati, e mortitanti evoi: E i palaczi sembrar di sangue immersi, El Sol messo spuntar da Regni Eoi, Propose sar di cio crudel vendetta Trima etce da ditro sar punto si metta.

Intefo banea che doppo il mello giorno,
Che a la Real Città fi die l'affaito,
Fatto Armeno il gran Ducc banea ritorno
A la fia armata, e fonto al mare in alto, E
che l' gran Capitan lo manda antorno
Per nuona gente trar nel grane appalto,
E vettonaglia, e munizion raccorre
Per poficia il giogo a fier nemico porre.

Ela minemza del perduto fiaolo, (be dianzi traboccò nel cano speco, Restaurar col portar rouina, e duolo Al l'iesolamo, e alcollegato seco: Pensò quelli pel mar esciare a volo Dispersi i 'egni, e vacillante, e cieco, Il General trale marine sponde Con l'altra gente traboccar ne l'onde. A questo effetto dal profondo Anerno
Richiamo is falançe ritrice, eurgra,
Che auanti alui dal tenebrolo Inferno
A comparire a l'opra non fià pegra :
Con cento immondi afpetti i mosfro inferno
Apparae tra la torma orrida, & egra
Ubbidente al formadoll grido,
Che rifonar fa, d'Acheronie il lido.

Da si brutto drappel di circofanti Circondato Zambardo drizzo i lumi, Scegliendo quei che van per l'ariaerranti Mouendo le tempelle, e regenao : fumi; Si diffe, ò voi che inembi alicie volanti Scotendo fabbricate infernal numi, El'oribil tempella, e le procelle Formando alzate il mar fino ale Stelle.

Ite, a voitocca vn ianto vifizio, doue]
Diffuega Armen le baldanzofe uele,
Suegliando contro lui l'infernal proue,
Ond'ci caggia nelicentro al mar crudele;
Nel dal fivor di uoi ficampo vitroue
Alcun di lui figuace, anzi la ne la
Fauci de l'Occan uaffo, e profondo
Refil fommerfo o' fivoliegui al fonde,

Non lasci integra l'irail suror vostro, Eccela antenna, et imon duro, e graue, Ne canapo, n' vela, ancora, o rostro, Ne galcon, né siestia', ne naue; Ital' intro dinorando il marin mostro Immerga giù tra l'arenses caue, Chia ia per l'onde s'racassato, emorto Il nausquate altier con legno absorto.

Non si tosto del fine a suoi sermoni L'empio sabbricator d'inssite; e malis Che spargento, pel ciel baleni, e tuoni Stridendo si partir l'alme infernati; E verso il mar con rimbonati si una D'Euri precipitos, e venti Australi Drizzar battendo spanentos i vanni Fabbrica tosti in va di morti, canqu. Hauca l'inuitto Armen drizzato il corfo Ver l'Affricane Sponde a tor da loro, Dalor, ch'in bocca hauean di Roma il morfo Vettouaglia campal, gente, e tefero: E per portare al pio Latin foccorfo Da mille ampie Citta largo riftoro Trar d'armigera turba, e porla in breue Nel gran campo Roman per fentier lieue .

Radea già lieto con l'eccelse antenne Di Feffa antica l'arenofolito, Quando di verso il mare a sorger venne Moffo da l'onde vn turbine infinito; Turbine tal che com'haueffer penne Sbaraglio i legni, e reftar fe fmarrito D'improu fo it Nocchier, le turbe,e'l Duce, (bel'Armata fedel guida , e conduce .

Trasporta il vento infuriato in grembo Del'alto mare in vn momento i legni, E in preda al fero, e minaccioso nembo Glimmerge, e fottopone a vasti fdegni; Ne giona per schinarl'orrido lembo Del furiofo mar, l'arte , o l'ingegno , 2 PAncore plantar , ne l'Artimone Volger, che'l intto il vento in rotta pone .

Caccia il turbo crudel pe' largbi campi Ver le mete d'Alcide i curui Abeti, Ed a forza di fulgori, e di lampi Fa del mostro infernale i pensier lieti: Paffa le Gade , e schiua i feri inciampi D'Ercol, ne può schiuar le tese reti, Fuor de lo Stretto escon nel vasto seno Del vorace Ocean, che'l mondo ba in feno.

Soffia l'impetuoso orribil verno Veloce dietro a le volubil nani, E seco trato il tuono , e'l lampo alterno Spauenta, vrta, e rouina i legni graui: Perde il faggio Nocchier fenno, e gouerno Cost aunien che't timore il fen gl'aggrani, Perde la terratutta , e non gli appare Auanti a gl'occhi altro che cielo, e mare.

Fremon gl'Austri nembosi, e di rouine Orribilmente, e di monti , e cauerne Ingombrano il gran mar , che fenza fine De l'Ocean tra l'orbe parti interne ; Le sonore tempefte, e l'intestine Gare de' venti, e le percosse alterne Fan l'affe inteste de sbattuts albergbi Gemer, diuincolando i petti, e' terghi.

S'aproncentri, e voragini profonde Per l'ampio letto del marin'orgoglio, Tal che ognun può mirar quanto s'asconde Nel'imo fondo, o cieca firta, o foglio: Tornan l'onde nel ciel, ne l'onde l'onde , E s'apre in effe ogni riposto scoglio, Tal hor'ampie pianure, e bajsi calli Fa il mar sdegnato, bor vasti moti bor valli

Et ò scenda a l'ingiuso, o poggi al cielo L'onda fugace, il vento, e la procella, Porta sempre asitando il legno anelo of palpare bor l'arena, & bor la fiella: Corre per l'offa a' nauiganti il gelo, Che'l core a vn tempo,e'l petto gli flagella, E in mille guife gli s'oppon dauante L'orribil Parca, in vista minacciante .

E ben'hauria con le procelle aunerse Di quei vittoria haunto l'empio ftuolo . E tra l'ampie voragini sommerse Le nani annerse oltre a l'Artico Polo : Indi verso l'Antartico disperse Parti n'haurebbe, ò in più remoto suolo . Che tal era il pensier del Re di Dite Frangere i legni, e a l'huom troncar le vite.

Ma la Bonta infinita, che non volfe Permetter tanto al maladetto nume, Fè che la stanca Armata al volo sciolse Per l'inospito mar le ratte piume: E che lungi dal mondo vn mondo accolfe Nouellamente apparfo al nostro lume, Mondo nouel, co'boggi gouerna, e varca Ne' Regni suoi l'occidental monarca. Fuor

Fuor di questo Emisfero opposto a noi Giace va altro Emisfero, in cui si troua Vario Sol, varie Stelle, e vari Eoi, Nuoue terre, Cittadh, e gente nuoua: Questo primier da Fiorentini Eroi Scoperto si con memorabil proua, Postan bebbe Ferrante il Duce ibero Marcè del gran Colombo, il certo, el vero.

In queste remotifsime contrade Gunfero i legni, e per diuerfiliti Seefer lafflitte genie, e varie strade Calcar, laffando quei rotti, e structii Ld done il refto di lor stanca etade Uffer tra quei deferti orbi, e smarriti, Che vacus rutrouar d'babitatori, Eme suro babitanti, e possificati

Forse per questi, bas bia'l vero il suo loco D'humana prote a l'hor i'empi quel mondo, Per la cui risassente a poco, a poco Ne diuenne fruttifero, e giocondo: Cestaro poscia il tempessos gioco se ne cornòl'empio drappesso al sondo Del tenebroso Abssis, oue d'Auerno Si silla a sondo, e sillarà ni eterno.

Hauca Cefare intanto accolto infieme
Le turbo, e sceo era tornato in campo,
Lá doue mello ogunul canguisco, e geme
Per quei che non trouar tra muri seme,
Rosmondo sol non cangiaco, nel teme
De l'empia sorte il minaccioso inciampo,
Stupisce ben de l'ingibiotitia turba
Dal chuso inganno ch'o guico perturba.

Ma queiche ban or se eleftimoti Sommi Paffori, Arufpici, e Indouni, Temon che oper sse mi printignoti Le meraniglie in prod e Cittadini: E ch'entro a la magion numi denoti Sien ch'habbino in cultodia i suoi confini, E che con strana operazion celati Sien da voler d'insperabil fati. Onde per deuistre al comun danna forron concordi al fouran Duce auante, in disparse con quel trattando vanno De gran produgi ond'è la turba errante: E che per dar quete a tant'affanno Fia ben d'oprar le cerimonie faute, E con vittime, offerte, e facrifici Tentary farfi i Dei celefil amici.

s'l minacciente ciel, che quafi irato
Ver lor si mostra com mortal terroro
Rendere a prò comun page, e placato
Ver lui volgendo bumile il sinso, el core;
Oradi Cesarei detti, e del Senato
De' Sacerdoti accosse i coro, e sinoro
De padiglion s'è so rdinanza, e poi
Dalchius y sich, cino da sigari Ero;

Ed egli ancor tra l'honorate teste
Deposte l'armi, el vinerio (cetro,
Stemse il tergo di dorata veste
Tempestata di porpora, e d'eletro:
Furon le genti a seguitario preste
Circondandolo armate ananti, e dietro p
El coro al fuon de militar metalli
Canta, e col canto fa sonar le valli.

Eretto è poi l'Alva done splendente Sorge la siamma luminosa e chiara Il Sol queldi da la magion lucente Splendea con luce rutilante, e rara; Quando dal colle opposto a Oriente Parti la turba circondando l'Ara Tre volte, e opcita clitti spargendo D'uncasso, e mirra, gli olocausti ardendo.

Cento vittime fur, cento oloccustii Ded ministri vitetate, e poste in No, E tuste al fuon di vari carmi, e fausti Fur dal fuoco converse a l'antico voi E veduti i piacevoli, e glingastii Segui, e purgate l'alme in vn confuse Trio fi dilatar le turbe, e intanto Il Capitan segui l'ybžio fanto.

Compiti

Compito il facrificio drizzo i lumi
Cejare al ciel con il fatta querelia
Diccado, o voi qual fatta eterni numi,
Che bauete in forte la Città in tutela:
Deb cangiate penfer, vezzo, e coltumi
Per la fomma bonto che in voi fi cela,
E tutelari oma id nostro campo
Ujette, onde da voi non babbia feampa.

Questi pregbi di noi, queste odorate
Vittime bor qui confiratte, acui m'inchino,
Vlachin' l're di voi, se può s'irrate
Voglie nel ciel capir nume diuino;
Tacque, si prie g van sfela sin recete
Tornando le pie gonti al lor cummino,
Chi sotto a padiglion, chi sotto l'ombra
Di verde pinta, che l'erbetta ngombra.

Tornaro i Sacerdo i a' lor foggiorn, E'l Capitan tra le falangi armate, Oue per vendicar gl'oltraggi, e forni De le turbe fepolee, e mal trattate: Fè dinulgar che al findi cimque giorni Doppo le tante in van perfe guornate, Vuolcon ogni fuo sforza a Lampia mole Dar nuovo affatto a trinsicente sole.

In questo mezzo i ditigentimastri Adopra in acconciar torri, e pareti, E i rotti carri, e conquastri vastri Rintegra, e corni sutti a gel Aricii e Poi marmi illustri, e candidi alabostri Facondur da paese ermi, e secreti, Che vuol per stabilire il suo disegno Fondar ne l'Arno ampia cittade, e Regno.

Unol col parer comun nuona Cittade

A Ficole formar dananti a glocchi,
Che di granderz donufla, e maestade
Sopra d'ogn' altra a lei la palma tecchit
E col defio del anafente etta.
Piezbi Fiefole poi gl'humil ginocchi,
Sottomettendo il pertinace tergol,
A la fua pompa al fuo pregiato albergo.

Uien dal Tebro a tai fin gente, e teforo, E maffiria copia, e fiprema architetti Per dare a la magion vial vistoro, E fondar pel vincente i nuoni tetti: Correl inultirit turba al funo de l'Oraj Tutta intenta a fondar palazzi eletti, Ferme a l'opra eggi mente, ogni penítero A fabbrear l'illustire magistèro.

Gioifeel Arno, e tra l'amiche viue Fa col canto diternar cligni, e Sirme, Ele lodi volar canore, e dine De la mouna Cista, che a forger viene a Reftan di pietre le moutagne priue, E ne furgon le valli onufit, e pieue, Si veggion mille ogn'hor pe' sorti calli-Sotto à carri anclar tawit, e caualli.

Gemon percosse da aglienti serri Le folte selue sotto ibracci vniti, E tratti ad v pos i rassini, ecerri Di traus, ed'asse pon condotti d'ititi Oue connien che'l grave pondo atterri Il Due traendo gemiti, e muggiti, E di sudore asperso un financo, el dorso Epiaccas septenso un mezzo il corso Epiaccas seglos avelantes a mezzo il corso

Sodon mille fonar mazze, e martelli
Percotendo le felci, e' ferri duri,
Mille Eine voraci, e Mongibelli
Sembrau fopprefi dal rimbombo i muris
Si fueglion da più parti ecchi nouelli,
E forman doppi colpi a gl'antri ofcuri,
Corron per opra de gl'industri fabri
In finmii ferri liquefatti e feabri.

L'arti copiofe, e' magisteri eg regi

A gara agu'bor con baldanzofa vozlia

Fan porti, e palebi varaitis, e fregi
Hor di finestra, bor di fublime fogliat

S'ergon sin fuso al ciel palazzi regi
In cui la maestid furgo, e germaglia,

E per scherno de' secoli, e de' susti

Eann'agni ssorzo gli scultori industri.

L'Artbi-

and Long

L'Architetto prudente ordinà, e fegna
Pris ne le carte, bo' archi, hor manfolei,
Pofcia in opra si fragile fi fdegna
Mira l'habitazion di femidei:
Chiama il mastroa cui toflo l'opra infegna,
Ene porta effo poi palme, e trofei,
Erege, meret di lui, eccalla mole
Con bel difegno oltre al confin del Sole.

Attro, feeglie di marmo il più pregiato
Per fabbricarne al Frincipe la Reggia,
Altro affind diamante efficiato;
Oue à menfa co finio pofar fi deggia;
Quel di cedro compone, ò più pregiato
Ebano, e bosso l'indovanta seggia,
Questi di seta, e bisso il ricco letto
Forma, ou ei possa poi le guance; el petto.

Le preziose pietre aleun setgliendo
Ne va per ser Vmineessal Tribuna,
One il Zassivo, one il propo artendo
Discacian l'ombra che la terra imbruna :
Quel dal monte vicin tenta serpendo
L'acque viue condurre, one s'aduna

4 soggiornar l'habitator nouello,
Em se sont centro al pregiar ossello.

Mille Dedali fon, mille architetti
Adjegnar la fingolar magione,
Sergono a gara i ricchi muri, e' tetti
Per mille, e mille man fopra il fabbione:
E fontra tutti g'altri i più perfetti
Quelli, s' denno habitar Scettri, e Corone,
E quei che a i faggi, e rineriti numi
Sergono Ducio gn'hor d'eterni lumi.

Nê fol befan tant'opre al fouran Duce, Che da' ministria varie cose esperri, In secreta spelonca one non luce Raggio di Sol, traluoghi più deferti: Facauare ampia ma, el conduce Verl i Città nemica, e per coperti Antri trapassa, in guist el, che poco Manca omai spazio ad ocupar quel loco. Per questia viol, quando per altra tinada Ir non si possa a conculcar la terra, Intro varcar con provida missada A portare al nemico clirema guerra. Eche sin cotto la gran piazza vada La grotta a terminar cegli non erra, V da puntelli sossanti sioolo Fiache ad va cenno poi si leui a volo.

Questa con ordin rectto, e con misure Di Geometra accorto erta, e librata Con caretteri giusti, e con sigure In picciol tempo si satta, e causta Sopra cui assigni entre e traus dure Alirabil volta surse fuoi recessi, e poi Di mano in mantra suoi recessi, e poi La chiuse inaspettando i tempo suoi.

Al rimbombo comun di cotant'opre Sopra le mura il fer nemico evetto 3 Stapito resta 2, che da lungi scopre Surger tra l'onde l'improuiso tetto: E la Citta, che omainassiconde, 2 copre Del ssundi Arnol'arenoso letto Meranigliosamente sorger vede Ratta così, che a pena a glocchiil crede.

Teme vie più, quanto più fisso mira
L'opere industri vinnouarst altere.
Edrizzar verso lui gl'acchi, e la mira
Da le non dome mai sercci schiere:
Ter suggin d'ese anchi s'impeto, e liva
Rintegra i muri votti, e le frontiere.
Net freddo giel che ogn'i hoy gl'agghaccia.
Net freddo giel che ogn'hoy gl'agghaccia.

Richiama a l'opre i massivi diligenti; El rulgo afflitto de la turba imbelle, Che al comun fatto, oltre a l'afato intenti Corrono a risanar le rotte celle: Fromono a l'uno gli albisi, e gli elementi Dele genti fedel, del erabelle, D'ambo le patti armata la paura S'arma di unoni ferti, en une mura.

Ma

Macon velo stellato l'ombra intanto Uscia di done il Sole vici primiero, E'l diurno splendor col negro manto Scacciana ratto verso il Regno Ibero e Cadea da l'ombre il rugiadoso pianto`, Imperlando de' prati il tergo altero , Uscian col sonno i sogni , e la quiete Taciturni a tussar le cure in Lete .

## Fine del Canto Decimo terzo.





### CANTO DECIMOQVARTO.



FORZANDO Flo, e Piroo cinto di raggi,

Uscía gid il Solda l'Oriente fuora, E portando a' mor

tali sprili , e Maggi

Furana il pregio a la nafcente Anrora;
Gl'erano in vece di findieri, e paggi
L'Aure d'intorno, il Mattin, l'Alba, e l'Ora,
Quando a pari col Sol da la Cittade
Ismeno s fcì per difufate strade.

3¢ n vien mandato a le Latine tende, (offui dal Rè per impetrar la pace, O fe cio far non può, ecrea l'emende Del comun mal poi col duello audace; Pofcia che nullo il pafo gli contende, Varca one il Capitan s'afconde, e tace, Quello inchinando riucrente, e poi In sal fermon prorompe i detti fuoi. Inuitifismo Eros; pregiato Duce;

A cui profitato il mondo boggi s'inchina;

E fin dounque il Sol porta la luce

Spande la farra tra chiara, e divina;

E'l nome che tant'alto fi conduce

(onle fublimi flelle ancor confina;

Che fe lectio fuffe ad huom mortale

Tiù fufo atzufi, siui ergrebbe fale.

Onde il mio Rè ben conofectudo quairo Supera il valor tuo l'altrui valore, Da lunga prona illummato a tanto Lune, si da tra tutti il primo bonore t E defia difacciata l'ira, el pianto Teco legarfi in vnion d'amore, E doppo tanta firage, e tante prede Macchinate tra voja pace i chiede.

Pace vuol, ma con patto, econdicione, Che a la fua libertà non ponga mano, Ma qual fu fempre fia, fol d'affezione Vuol collegarfi col popol Romano: E in figno del fuo affetto fol difpone D'vna corona d'ovo effergit, humano Ogn'enno, e ruter fico in puro zelo Per fin che altro di lui difponga il cielo, 2 Onde

State of Cons

Onie se chiaro sei st come bai sama , E come il chiaro aspectio in tel sa noto , Recusar no doure til que che brama Il mio buon Rè, chi at è sossificie in voto: Perche col chieder piec ordice, e trama Uita al suo tiato , e a questo a té denoto , E per viil comun reprime in seno L'ira concesta, e el marzida veneno.

Deb piaccia al ciel, che nel tuo cor germogli
Quel che nel cor di lui nacque pur dianzi;
Eche depglii e conceputi orgogli
Guida la pace fia de' vostri auanzi;
Onde ognut poffane' fahr regi fogli
La concordia mirar, che ogn'hor fi stanzi,
E doppo tanti danni ye tanti lutti
Godiate rm di de la quicte i frutti.

Son già dieci anui, e più che'l rio de Rino, Ne indus e, abi lassi, a comincar le liti, Che per la morte del Roman Fioriuo Vecto qui da Fiefolani ardit: Posti nel vartabile camino Di fortuna, e di morte ermi, e finiti, Sian senz' vile altan con graue danno Omaj condotti al terzodecimo anno.

E cento volte, e più di [angue tinto Seefo è'! Magnon rapidamente al Arno, El vno, e' lativo, hor vincitore, hor vinto Spefo ba la vita, e la poffanza indarno: Hor per cagion de l'egro, e de l'efinto In ciò penfando midilanio, e [carno, Che mille, e mille famofi guerrieri Han qui deposte l'armi, e' pregialteri.

Net u vantar ti puoi, ne desso ancora Hauer tra tanta firage, e tante offese Utile alcum mercato, e i resga a m bora Repso bauto in così dibbbie imprese; Ne mirat vanqua vn di surger l'aurora, Nel colme ogu'bo di marzial surore Han sempre visioi masutino albore. Forfe dir mi potral fe da qui indictro
Unito non hò, hen hor di vincer spera,
Perche fortuna il variabilmetro
Proprzio hor mi dimofira, a men secreta
E dal benigno celi vitto qui impetro
Per decreto infallibile, e sincero,
Questo non sò che per vantaggio alcuno
Lo possa dir, ne per segno opportuno.

Ben chiamar pub propizio il cielo, el fato Il faggio Rè di E esse, che sempre , O sia tra muri, sin largo campo armato Tesse ha in fauor di lui l'ofate tempre: Ed hor con venti, hor con procelle ha dato Adito tals, che'l tuo rigor distempre, Ma che più rammentar segni, e portenti Se per lui pugna il cielo, e gli elementi.

Mira la terra che nemica inghiotte Ne le vificere fue con fera guifa , Del campo tuo le numero fe frotte Rendendossi a tal sin leue, e diussa si Quanta l'altreri entro a l'ornbis notte Turba ingoiò, quanta trafitta, e incisa Gente restò di tuo i lo dica il sole, che tasso per pietà da terra mole .

Questi (on fegni pur che'l ciel fatale Fiefole fadet ferro instituto, E municabil poi nel fuo natale L'institut d'ogni fuo ben zelofo : Onde per ogni fecolo immortale Se'n giffe cinta d'immortal ripofo, Ecome i fondamenti hebbe primieri Rel'Tofo fentel'effe fempre speri

Duoi forfe contrassar col ciel, che ciena
Particolar di lei zelofa cura;
Prosper farmi, e le forze terrene
Contro il fommo Fattor de la natura;
Sprzzando tante inexistabl pene
Tese a color, cui l'arroganza indura;
Che ofar ciecliu, e insenjati al avila, va mano
Per Jui, cho gion altro ardir la vila, va mano
Per Jui, cho gion altro ardir la vila, va mano

Roma

Romat figlia di Fiefole, e qual figlia Deue bonorarla e tinerirla come Wadre fi fuol dasprouida famiglia, Dandole de l'Eferria impero, e nome : E quafi 504, ben el matin s'ingiglia Cingerte d'or le glorofe chiome, e qual bengua, c'e amorofo madre Guardarla oga'bor da le nemiche squadre.

Tanto far si deurida voiche in pregio Roma tenete, el suo famoso giro, a la madre de let dar vanto, e pregio Con santo ardor d'unier fal desiro, Ma poiche per contrario nota, e dispregio Di lei bramate l'ultimo sospiro, Doppo tante sortune, e tanti mali Troncata e si tiro oma speunes l'ali.

Nècercate tra i fdegni, e tra gl'inganni Di fortuna arrifòrar più l'oghro flato, «Ma da l'inflohe fue, da grau danni Fuggir, tramando vn fin lieto, e boato: Ble hunghe fattobe, e'lungbi affanni Schiuando, entrar fotto piaceuol fato, Che ben felice è quel cui frena, e regge Gli bumani afetti, el fuo defir corregge,

Qui dirisposta desioso lsmeno
Chino le luci, e si tiro da parte;
Chino le luci, e si tiro da parte;
Hauendo al luo fermon pria posto il freuo
Con somma grazia, e con mirabil arte;
Cefarci il vost fe chiaro, e sereno
In cui refulse yn generoso Marte,
Poi col consenso de sino si aggi Eroi
Per se inspose, e pes seguaci sinoi.

Prudente messagere la tua propossa Degna saria di ottener quanto chiede, Ma troppo a Roma, etroppo al campo costa Da la tua lingua la chiesta mercede; Non dowe i tua signor tenere associalità La domanda entro al sen, che ottener crede, Tanti, etant'anni con ronina, estrazio Di tanti, de cun morte bal dessir sazio Ben farei vil, ben di giudizio feemo Se doppo tauti danti, e tanti infulti ; Per piccio dono di miferi a fifemo (ambiaifei bei penfier ch' bò in petto adulti El avittoria, a cui bi amafo premo Aboriffe [chiuandoi re; e tumulti; E i e tante fatiche; e' lungbi guai Donaffe; per va venni; ein van pugnal,

Torna dunque al tuo Duce, e falli chiaro
Il mio penfer conforme al campo tutto;
Dicendo che fe tanti in van pugnaro
Duc lufti, e più fenza trarne al un fruito;
Ch'altri due lufti z guerre ggiaro gl'è caro;
R'è temon morte, ne pauenton l'uto,
E fin che a terra i Figlant alberghi
Ron veggion, mai volgerant lero i terg'hi.

8 s'ei fi vanta che'l fataldessino Innicibil fatto habbi il fuo feggio ; Roma fi vanta che'l modant domino Le fi dal fato conceduto in preggio: E da che primo autor ne fià Qurino Sempre ba volte a le stelle il trono reggio; 8 fe figlia è di Fisfole, tal'hora «Junnen che eccelfa madre il figlio adora,

Qui deluso il messaggio al sin rimate,
Del carco suo, del suo primier disegno,
«Ma il scondo ottener si persuase
Meno arrogante, e del primier più degno t
8 sè che l'une contento rimase
Di sidar sopra m sol tutto il suo regno, 8
l'importante incarco a portar diede
Al gran Rosmondo, in cui più spera, c trede

Tomain parte contento il nunzio fido, E in parte dire a l'yfao timorofo Che vede col penfler l'amato nido Uacillar dentro al fen del fato afcofo: giunto in risfole, «Tromotte me alto grido Se gli fa incontro, econ vifo ergogliofo, L'interragicon si fuperbocarme. Che ne risporti finen la pace, o'l'arme. L'arme viporto a voi, la pace a vile

Tien dai Roman tenuta, e recufita,

B pria che quella dar, prigion feruile,

E morte vuol fosfiri di siegno armata;

Re a le minaccie me colore, è di ile

Tur cangiando, a scoltò l'alta imbassiciata,

Con vitroso deso, con toruo aspetto,

L'ampi di valor gli vigir del petto.

La primiera richiesta non ottenni,

Ma scheruito rimasi auanti alui,

E horche la sconda a trattar venni

Scors pronto a tal dir schessor,

Porto il consenso atuni in schessor,

Di porre a fronte armati in campo i dui

Da l'ma parte, el attra eletti, e in loro

Por de la guerra il general decoro.

Piacque al Re Fiefolan, piacque al gran figlio D'esso il concissio, accordo di finire Col fer duello il marzial periglio , Dando fine a le morti, a sidegui, a l'ire : Con speme che fortuna il curso artiglio Sopra il Capion Romano hibbia a gremire, Che sia contro a Mirilla, ò contro Armote, Guerrier non è, che possi stare a fronte.

Richiama aduuque auanti al fuo cospetto
I due famossi, e in breue carta nota
I nomi lor, poscia in m vaso eletto
Ben mescolati gli consonde, e vota:
Indi ad m paggio a simul cure esperto
Pon di fortuna in man t'instabit rota,
Che ministro del caso, e dela forte
Trae fuor Mittilla, e lassa Armote in sorte.

Bestemmiò il ciel quando restar si vide Armonte in sondo, entro a l'irato core, E con doppia percosa gli conquide Con squal colpo impaziente Amore: Rè sossipio che lei serva d'atre guide i Sen vada a riscisio di mortal rigore, Porria vederla vincitrice, e teme Del comun male, e di sia morte insieme.

Non sà fidare in lei l'hauere, el Reguo, Troppo gelofo, el termenta a paro Vedere elporre vn così nobil pegno Di morte a rifibio in man d'epto auner favo: E che a fimmina fia fi prende a flegno-Posto in mano va incarco così caro, Biasma il caso, e la sorte, e in va gli danno «Amore, e tema impetuoso assanno danno «Amore, e tema impetuoso assanto.

Esta intanto zelante, e sitibonda
De l'incarco che in lei quel Re ripone,
Qual fiume altier, che juro del letto inonda
Non cape in se per la nuoua elezione:
E dentro va mar d'ampie delizie abbonda
Bramanio il di del marziale agone,
Che di mille corone, e mille lauri
La facci degna d'immortal teglauri.

Il Rein persona, e Principi più magni
Hi sempre intorno, consissieri a l'opra,
Come el freno, el'accir fempre accompagni
Come d' colps si difenda, e copra:
Quante perdite sien, quai sien guadagni,
E come a tempo si celi, e discopra
Le fallaci percoste, e le sienre
Gli addisan tutte, i passi, e e misare.

Per lei vestir, d'inivolabil maglia, Ed i pialira sinssima, e di scudo, Il saggio Mago si, che mi arme intaglia In Mongibel, poi di ciprigna il drudo; E così ben la tempra, and s'fa raglia A par di quante nel tenace incudo, O ne l'etade antica, si ni la moderna, Ein e tempro ne s'infernal cauerna.

Sudan Vulcano intenti, e Piramoni, Steropi, e Bronti a si bell'opra intorno, Etra l'onde feruenti, e tra i carboni Stride liquido il ferro d'oro adorno; Feruono a fatto tal mille Demoni, E fanco fuochi rimounfi il viorno, Surgon da' colpi lor faci, e fanille, E lampi escon da ferri a mille, a mille.

amountle Cons

Gorgoglia l'onda a l'hor che'l ferro ardente E che a fua posta elegger può il guerriero La forfice tenace in effa immerge, Onde il sommerso acciar fremer si sente In guisa tal che'l fummo al sommo s'erge: Indi sorger da lei freddo, e stridente Ratto si mira, oue il polisce, e terge Scabrofa lima, e lo riduce in forma, Che lorica, e cimier poi fe ne forma.

Pomposa, e ricca al fin di mille fregi Il veglio, l'arme a lei presenta, e dona, Dicendo, questa di sublimi pregi Al dorato tuo crin farà corona: Prendi innitta donzella i doni regi Con cui poi falui il Regno', e la perfona, Questa è tal, che temprata in sen d'Auerno Può far la gloria, el tuo bel nome eterno.

Con questa rintuzzar potrai l'orgoglio Del nemico Latino: in questa in vano Percoterd, che adamantino scoglio Dinerra d'ogni ferro, e d'ogni mano: Questa a distruzion del Campidoglio Fatal per te già fabbricò Vulcano, Per te, cui par tra la femminea prole Vnqua non vidde, e non vedra più il Sole.

Prende il pregiato don l'inuitta Dina, E'l suo ricco valor lieta vagheggia, Che qual terfo cristallo a lei scoprina Quanto nel gran certame effa far deggia : E l'honor de' suo' antichi gli raunina Auanti a gli occhi, e'l zel de l'alta Reggia, L'arte del duellar , come colpire Possa il nemico, e'l suo furor suggire .

Main quel che lei ne la bell'opra imparà Per la futura impresa ogni successo, Il Geneneral del campo al Rè dichiara Il fatto de la pugna, e'l giorno istesso: E come il pondo de la mortal gara Nel inuitto Rosmondo egli ha rimeffo, E general campion d'ogni sua lite L'ha fatto a difension di tante vite.

Tra' suoi più rari, e porlo ad esso awante » E'l deputato giorno entro al seuero Steccato ad ambi far pofar le piante; Scopre a Cefare Ircan l'alto penfiero , E come d'vn'incarco sì importante Effo eletto ba Mirtilla in sua difesa', Donzella esperta ad ogni dubbia imprefa.

E che'l prefisso giorno vscirà in campo Con la guerriera eletta, per dar fine Al fulminar del furiofo vampo . Che acceso han dentro al cor l'ire intestine E per schiuar del sospettoso inciampo Quanto ponno accader mortal rouine, Verra fuori effo armato, e'l suo drappelle A difension del marzial duello .

Questo dal proprio meffaggier, che venne 'Dal campo a dinulgar l'imposte cofe, Fè indietro riportar , né si ritenne Punto, fin che tai note al Rege espose; Ma poi che'l suon de l'elezion peruenne Da gli amanti a l'orecchie, egli propose, Come tratti dal fato in chiufa chioftra Deuea per darsi morte esporsi in giostra.

Tanto gl'affliffe il dolorofo aunifo, E cost gli compunse vgual timore, Che di par si sentir dat sen diviso Trar da la doglia dilaniato il core : Ad ambi si fa incontro in mesto viso Carca di duol, beneuolenza, e amore, Confondendogli l'alme , e' pettiinsieme , Tal che s' vn piange, l'altro langue, e geme.

Rosmondo di quel di , che la Cumea L'inuid la ver l'incantato bosco De l'amata Mirtilla non bauea Nonella haunto, e vinea quasi losco: Et hor che in campo vscir con lei doues Sente incombrarfi il cor d'amaro tofco , Ein fera guifa lacerarfi il feno Da grane ardor d'esizial veleno.

Ricular non vorvido
Ricular non vorvido
Al grado fuola fingolar tengone,
Al grado fuola fingolar tengone,
Al men nigar con quella cui viticne
La miglior parte ognibor di rib prigione:
Amor l'incita al vil rifutto, el bene
D'bonor git moffra il ginilo, e la ragione,
Onde fan dura pugna entro al fuo petto
Colmi d'agual defo l'un l'altra affetto.

Da l'altra porte la querriera andace In gran tempefia di dolor s'inuolue; Re sira tatono mal virvoura pace Se l'anima dal corpo non diffolue: Dessa popura, ma l'amorosia face Il desso pronto in cener gli risolue; Vorria del par poi ricussa i a pugna, Ma l'bonor cost' amora guerreggias, pugna,

Temequando vicuso, esser à vile Reputata dal Ri, da tatti i suoi, Répoter più come di guerra di ille Comparir con honor tra gli altri Eroi : Ma quando contro il suo signor gentule Pensa nemica Vicire armata, e poi, Incrudelir verso L'Amante amato, Sente (bishansifile ord al manco lato,

Teme talbor, che'l fuo Romando efinto Habbia l'amor cui gli portò fur dianzi, E brami vifirle contro d'armi cinto Per poner fine a gli amorofi auanzi; E che l'bono cui di [equi vi² decinto Nel gran controflo ad Amoro pög a innanzi Che ancor per proua l'amorofa fede Non conofice di un, ne'l cor non vede.

Spera ben che fedel fla fopra quan'i
Son nel regno d'Amor, che così raole
Il crudo arcier, n'e che i defir coftanti
Diffiluer lafti da fantafme 5 e fole:
Così fpeme, e timor nemici erranti
Fan guerra in lei, che con fimil parole,
Mentre d'amaro pianto gl'occhi bigna
I fofpiri, e le lacrime accompagna.

Noime quando fiè mai fidata ancella
Entro al regno d'Amor mefia comio,
Che accejo il cor di fervida facella
Timor tormenta, e di fiperar defio:
Al fosto rifusffo di menica Stella
Tenacemente tsen l'alato Dio,
Nel fosto figni pri decensi rifota, e in vano
Opro il petto, il pensier, gl'occhi, e la mano.

Dunque esser pnò Rosmondo mio che hauédo
L'elezione real di me gid intesa,
It suo pesser, da cui visuo, edependo
Habbi proposto a la mortal contesa;
Ed in quel sen, che per te vine ardendo
Cerchi sdegnato sar nouella osses,
Né curi abi lassa il conceputo bene .
Del bel gioir, cui se proponta spene.

Ma forfe sì com del fatto ignaro Improuifo foggiunto effer tu de; E come a meniofa, at è difarro Deue effer l'ombra de l'uturi omei: E forfe qual fon io di pianto amaro Perlo firamiero accordo infufo fei, E tenti sì comi oi trouar falute. Al grane incontro, a le mortal ferute,

Che faren dunque abi lußis, se tu ancora
Nel cuore ordisi dolorosi stami Lombre di morte a disperger L'Anvora
Manderem sorse entro a mortal relamiz
O pur per far che in tal pugna non mora
eleun di noi, resterem vili, e insami:
Abinon sia ver, prima di morte al varco
Andrems, she al nostro boros far täs insarco
Andrems, she al nostro boros far täs insarco

Se l'Honor con l'Amor si pona in lance, Ela Mòrre, e la Vita a par con loro, laquanto al paragon son signi, e ciance Entrambi espor per l'honoral accoro: «Na se la mente a le mondan bilance «Na se la mente a le mondan bilance l'olge il guardo, vedrà, ch'ogni tesoro Dene l'hoom vicusare, e dar si un preda «M morte, pria che l'hoone preder creda.

La

la vita espor si dee, l'bauere, e'l reme Prua che macchias si di biassimelo fregio, E por la pace altrui si cara a vn segno Per non vessis si vii dispregio: Ma (lassi noi danque d'honore in pegno Totrà victarsi vn si sauce pregio, Qual'è quel che può dar di pari ardore L'aime amanni un rispondente Amore.

Imore aima è dei mondo, Amore è Duce
D'ogni cofa creana, esfoi li ciel moue,
E da spirio a' mostali, aura a latuce,
E in van la terra, e'il mar tempra, comone,
E flo in quei corpi anco i licto viluce,
Che senza madre già nacque di Gione,
Di Nanva ministro, e con secono
Spirio, insormando i corpi insorma il modo.

Dunque oggetto primier d'opra dinima Deux enteporfi in tutto a l'opre binmane, Che se Honor sinto oggetto ogn'bor ressina Amor Lalme assinama in non rimane: Amzi se che prostrato a lusi sinchina Rendendo l'opre sue neglette, e vane, Douria dan que seguissi in maggio sume, E spregiar per dinim mondano nume.

Ma che pròlaßi noi se' mondo applaude Issai più che d'Amor, d'Honor la gloria; E mal cano gil dà sitois; elaude Con van vimbombo d'immortal memoria: E con sinta menzogna, e sinta fraude Isima appo lui caduca ogni vittoria, E la giota d'Amor per opra vile Reputa, e sola il su verace sitie.

Stima il mondo color vili, e negletti, Che a la fua falfità mon dan credenza, «Ma guardamo delcie fu eterni oggetti Ergon la vista a più vora eccellenza; Ba come ciechi ilor peruerfi effetti 30n, così cieca è in un la lor fentenza, 3e per cofa [negetta al tempo fale sprezzan cola mfallibile, etmoortale.

Coal di Hranacorma di penfleri Vinn'agitata la donzella ardita, Come a pugnar, come a' defir guerrieri Con fero repentaglio ofpor la vita: Da l'altra banda Himoli più feri Fanno a l'amante fiuo guerra infinita, Elifleffa region, l'isteffe note Gli arguice chil fen gl'angè, e percote.

Penfa tat bor con difusato modo
Porgerle ignudo il già trastito fianco,
Por l'emate man discipre il nodo
Al suo spirio vitalda viner stanco:
Ma vede pos tobe oprando un simil modo
Restera senza bopor di vita manco,
E con doppia quominia, e doppio male
Al viner suo vedra tarpate (ale.

Hor mentre Amor con implacabil doglia
Il cor de fidi amanti ange, e molefia,
(tear de vami lor le piante floglia,
el chinfo agone a due campiona apprefia;
Ampios, e capace il fatal blentro accoglia
Chil ferro impugna, e chi la lancia arrefia,
Quadro, e con due gran porte atte a tal'uf
Di tranis, e grofi siegni intorno chiufo.

Faira non a caso a suo sucriceo
11 padiglion da lato di Leuante,
26 da la banda ond'Erro surge altero
Lassa one il tenda il, Fiesolano errante:
Ein assignion del suo golgo impero
Elegge il palco u' dee posar le piante,
Nentre il duellator ne lo seccamo ando
Engner lui con tutto il campo armato.

Intanto il Sol fabricator de l'anno
Sforzando a tutto corfo i d'eorrenti,
Con l'hore che l'impoflo officio fait Itermini preferitti haura già i fanti;
Spandea l'humida notte il negro panno
Di fogui afperfo in ciel fopra i viuenti,
E s'attendena i bel mattin nosello
Apportator dei fingolar duello.

Il Fine del Canto Decimo Quinto T ARGO-

Duri

### ARGOVENTO

E[con Mirtilla, el gran Rofmondo a fronte

A terminar l'inencacibil pugna,
Sha dubbio affalto a cui s'oppone Armonte,
Che gelofo di lei la rubbia impugna:
Pain rotta il tutto, e di rounte, el oste
Sicolma rocampo, e l'altro, e mentre espugua
Cefar la gras clittà, Zambardo copre
Di nebbia il monte, e l'alisi intento al opre.

### CANTO DECIMOQVINTO.



bre il precussor

del giorno

Tutto lieto appariane l'Oriente,

E con bei raggi a l'immortal ritor-

Suegliaua l'aure amiche, e'l di nascente; Tornaua ratto al suo primier soggiorno Co i greggi al pasco il pastorel ridente, Gli augelli, e'l rio concordi in dolce accento Inuitanano al suon le frondi, e'l vento.

Quendo entro a la Città trombe canore,
Ene l'Offe Latin liete alternaro,
al c viconcorde, e mufical tenore
Rispofero le vultin flum più chiaro;
Ris adopo il fuon de l'Adfral porta fuore
Ireavo v[c] feco tramto a paro
La queriera invittifiuma, e con lui
Lo sforzo detto a mato, e Duzi fui-

Dal destro fiance la gentil donzella
Sedea del Re, poi dal finistro Aronte;
Tutti di maglia, e piastra armeti, e in sella
Saluo che discoperta baucan la fronte:
Seguiuan dappo la compagnia bella
Principi, e capi; e con le voglie pronte;
Tutto il resto de suo coperto d'arme.
Tal come rseir volessi in fatto d'arme.

Ginnti nel campo in macstà fablime

Safsis il Rè nel deputato seggio,
Che cretto giù l'baucan da le part'ime
I fuoi presso l'acque con trono reggio è
Safsis el appopo lui le teste prime
Dâmano in man, cò l'esto tenca puis in pregĉ in ordinanza le seroci sebere (gio,
Erposicia intorno a lor file, e frontiere.

Dalatra banda il General Romano
De ripari rici fur con la fue gente,
El muitto Rosmondo bauca per mano
Aßifo fopra il fuo destrier correntes
Uenia posicia ogni Duce, c Capitano
In ordinanza, ognun d'acciar lucente,
Enc'hooghi pressisti d'ogni lato
Ciajero il regio palco, e lo seccoto.

Pofti

Pofii a feder ne' troni alti, e reali
Il Roman Duce, el Fiefolano Regge,
Vfeir d'ambe le parti in vefle vguali
Due Satrapi, de l'vna, el'altra legget
Checon gran voce ausati d'ribunali
Giurar fopra i gran libri oue filegge
La fourana offerwarza, che deusti
Lui portata baucan due Sacerdoti.

Giura il Rè Fiefolan, che fe'l Campione, Che in perfona di lui meeterd in campo, Sua fatto dal Roman morto, ò prysone, Ne poffa hauer da le fue forze feampo: Depor da parte il marziale Agone, E firpato da le cor l'accefo rampo, Laffar lo Scettro, la Corona, e'l Regno In mand il si, come di quel più degno

Ela muona Città, el bor lieto formas
In comune habitar negletto, e ferno,
Sequendo amico de fuoi most forma
Senz amoftrar finna duro, e proterno ;
E di Fiefole fol donar la norma
De le reliquie al paforal riferno,
E'l tutto inuiolabile offernare,
Chiamando in tefimon la terra sel mare.

Giura E troe Roman, the quando accada, Che'l fuo forte campion rimança eftinto, Trender col folto eferctio la strada Perfoi il Tebro, e donarfi a lui per vinto: E prima farto d'ogni edificio cada, Che we l' Arno fondar già s'era accinto, Ne mai per tempo alcim Roma contraria Gii fia, ma [empre amica, e tributaria.

Venner chiamati a glutimi frongiuri Pofeia i guerrieri a la gran pagna eletti, 8 ciafebedun di lor laffar quei muri Giura, se austen che alcun la pugna infetti; Ne in pròn i danuno opra più s'erri duri Quando a lasfar l'impresa fien costretti, E nemico dent'ambi sarà quello Distarbator primier del gran duello.

Fatte le crimonie e fecti visis
Saprir le porte del famolo arringo,
E deutro entraro i due camponi evalti,
Cuelchedun da la lua von gui folingo;
Che paggi, e munzi a far gliudit inuti
Tulfar con eficentro a lagon feringo,
Altro porta la lancia, altro lo fettro,
Gli fudi altro, in en i felendo orosed elettro.

Al primiero apparir che fe Mirtilla
Amanti a glocchi de l'accefo amante,
Espero parue a l'hor quando (intilla
Con hel zaffir ne la magion Relante:
O quando cinto d'immortal fauilla
Spunta di Maggio il Sol nei Juo Ituante,
Che l'ampia terra ¿el mar lieco immora,
E i colli eccela, ele campague infora.

Parue al nuono appparir che fe Rosmondo
«Juanti a glocchi de l'inutta Diua,
Qual' bor i adorna di reglezza il mondo,
E ride i leiel ne la flagione efitua:
Che di frutti, ed i for fatto fecondo'
Le menti illuftra, e' vaghi spirti auniua,
Ride [correndo il ciel Cintia vezzofa,
E spantai i ggilo, e la vermiglia rofia.

Arcievo instito il favetrato Amore
Vibrana in ambidue faci, e quadrella ,
Eciali bedun ferito, e feritore
Eca del bet foco fuo l'anima ancella:
E trionfante nel comun rigore ,
Hor ferina il garzone, bor la donzella ;
E di cialcun vistovio o pieno
Rubana il cor dal vulnerato feno.

Hor mentre esso satera, ecco la tromba;
"Chei due piagati a nuoue piaghe muita,
Enel serio cor gran cospi piomba,
Golpi di morte se ques sur di vita;
Chinan l'asse pe parti orde vimbomba
Il mare ondoso, e la terra scrita,
Stupsse Amor, né sà riparo, è schermo
Far cotra bonore ni dor campton più sermo.

Pur così l'ange il cot, così di zelo Cl'ingombra il cen col cutr'ambi a mezzo il Alzan l'acute punte verfo il ciclo (cosfo Per non ferirfi e fan sitegno di morfo: Ma fele lance alzen , mon però il telo Schuar d'Amor, che nel fonran concorfo Non facefie insufibit varri effetti Con mille punti centra d' pagati petti.

Bel duello amoroso one combette

I fronte Homo cos si pretrato arciero,

Rejaspricospi suoi frena, e ribatte,

Rejaspricospi suoi frena, e ribatte,

Rejaspricospi suoi frena, e ribatte,

Reji lontas le lance bauendo tratte

In van ministre del suo dolce impero,

Enti vinali bauena le spade strette,

E por ferisir verso lor dirette.

Quando Rosmondo a lei moftrando il modo
Di paffargli col ferro il proprio feno,
Diffe in voce tremante, amica io godo
Moris per man del guardo tuo fereno:
Eccoti petto inerme, ficogli nodo
I alma omai, rompi a la vita il freno,
Ecco il cor, maggior ben non puoi tu farmi,
Secon g'occho il fersita, april con l'armi.

April mio tù foggiunge laltra tanto
Da i raggiafratic del tuo chiaro lane a
Spoglinado l'alma dal fuo fragilmanto,
cui per libera nfiri batte le piume;
Questi ultime parole Amor col pianto
Scaturir se, mal'altro inuitio nume,
D'ester vinto temendo, in mezzo a loro
Spiegò le palme, e'l tronsfante alloro.

Ein yn punto gli moffra, e gli prefenta L'ignomina che bauran leguendo Ameri E la fama che in lor relitra figenta Da quel guidate pel fentire d'errore. E coneffe congiunta le rammenta La fit promeffa dianzi al fuo fignore, e E quel che affai più importa, il vitupero (cui ta vonna del propoli ompero.

Quefti fur colpiche a l'alato dio Fiaccar gli aurati firal, fiaccaro i vanni, E per feguir d'honor l'alto defio Tentar finggir d'Amor gli afcofi inganni, E'i ferro che put dianzi fu refin Urbrar, tentando i militari affami, E con mille percoffe fempre in vano Offefer l'vn de l'altro bor braccia, bor mano

Daua sempre due colpi no colpo solo, Il primo al feritor, l'altro al ferito, E duplicate piagbe, immenso duolo Fean et afalaitor, ne l'affilito, (volo Che. Amor che in mezço a lor spieguanti Jurgea non men d'bonor via sempre ardito, Ein via punto al feritore Sentir fea colpi ogn' bor d'uguale ardore.

Uibra Mirtilla bor taglio, hor punta, e sépre
Oue meno l'offend i clopo affich;
Porge Rosmondo deil i viste tempre
(on cui ichina de colps la tempella:
Talbor defia che ogn dama fusitempre
si merme il fianco a lei porge, e la seila,
Bramofo di morire, effa il fimile
Rèy ne cangiando vezzo cangia fille.

Colpo non ribra alcun di lor che dietro Non fi porti l'anuifo, e la parola, Auuifo viqua non ra parola, o metro Se l'alma il cor dal petto non invola; Tien patrino di lor l'aurato fectro Amore, e trionfante intorno vola, Seberça lieto tal' bor, tal' bor forride, § [cherquado, e ridendo i petti incide.

Ma chide colpi lor, de lor fospiri Narra potrò la variboli torma, Ciento in bea fociletti i fivo destri, Tú m'apri a pieno il vero, e ti m'informat Dammi glinterni affetti, de martiri l'accesa schiera, e ta mirabi norma, Altro che ti nol' può ridite che va sti Le quette amoros, e i puani mist.

Brama-

Bramano entr'ambi it vincitore, e'l vinto ssfer, ma no'l comporta il cuel nemico, Che vuo un so lo ne vuole, e'l attro estinto, Ne possoni serva useria del grane intrico: Amor, e tionor son due contrari, e spinto Consien che un resti das l'altro nemico, Regnar non può con l'acqua unito il foco, Ne cuelo, e terra in un macdesso losco.

Fugge il conforzio del feroce Alano
La Lepre, quale del Lupo il vile Agnello,
Dal Aquilai ferpente vi loniano,
E dal Falcon vapace ogn'altro augello:
Sunifee da Minerna di frutto in vano
Con quel di Bacco in von medefino oftello,
Non sicol pianto di rifo stare infirme
Rélimor meflo con la verde speme.

Maefra mano in quei di spada, ò briglia Mirar si può, ma non d'orgogluo, ò d'ira, edize di schermal'un l'altro associatione, Che a riparar più chea ferir si mira: E sempre uscader g'orchi, ele ciglia Caggion col serro in un'alessa mira, E nel vibrate i colpi secon voto Ratto serva che secunda il serro a voto.

Givan leggier quast volubil fronda Con bei mineggii correnti destrieri, El bor de Imae & bor da Caitra sponda Gli spingon velocissim; eleggieri; Indi qual nuce a l'agitar de l'onda Tornansi incontro con nitriti alteri, Lambe il suol sotto è piè, ne pur l'arena Segnia: resa a lora me a pena.

Chi reduto ha tal'bor tra i colli erbofi
Il Taur), e la giouenca urtarfi in guerra,
Che spinis cognun da spinoli amorosi
F.n vacillar co i pie l'immobil terra:
E con sinca battaglia infidiato
Scherzar, tentando por l'un l'altro in terra
Giuduchi questa riguardar, ma quanto
Più d'ardor colma, orribile altrettanto.

gra Febo gid corjo a merzyo il ciele
Ne l'emisfero esperico, e spargea
L'ombra spouse, e' rugiado gelo
Tra i folti rami one ogni angel tacca a
Soltra i teneri L'acanti in wrete fielo
L'importuna cicala il suon traca,
E con vicenda bor simigliante, bor varia
Associato o col marz, la terra, e l'aria.

Quando confujo di sal pugna Armonte, El Roman Duce, e glatiri circofianti, Xon fan penfar perche su guerrieri a fronte Possi, mandino i colpi a l'arra erranti : E le voglie che gid mostrar si pronte In prò comune, e gran difegui, e vanti, Languifchin bor ne' loro aftratti membri a E'l duello importante un gicoo (embri.

Alcun notizia hansa fuor che Brimarte De gli accefi guerrier la viua fede , Effo fod de le botte a l'aura fparte La mal nota cagion giudica, e vede : Ma fuggio il tutto tace, e fià da parte Sperandone propizia la mercede, Che sa che giri a fuo voler la forte La vittoria de la Romana corte.

of pien lo sà perche lo vidde (culto
De la faggia Cumea nel facro chiofiro
Duc de fommi arcani il fenfo occulto
Da la fua nobit man gli fu dimofiro
Fare a immort-il voler noiofo infulto
U ju mort-il voler noiofo infulto
U ju mort-il poffarza, ò infernal mofiro
Che inuolabil fempre, alto decreto
Ofla, ne poi foffir legge, ò diuieto.

Ma il nemico inf<sup>3</sup>rnal che ben s' accorge Argo nowel, de l'amorgio ardore, E quanto nuocer può ben cauto feorge Entro a' cor giovenil traslato. Amore: Fà che Megera dal fuo centro forge, E l'empia gelofia ne tragge fuore, Con meilo alpetto, e collegata feco S'impian per fentire follonço, e citco. Ne carrellan gid mai fin che de l'Ofie
'Del gran Latino a l'esfole fon giunte,
Oue per dentro a dense subi alcoste
Lafan velocia dyran negoto affunte s
Qual vapor che inustibile si scotte.
Dal adaliso terreno, e in aer munte,
Serpe s'infirmma, e tanto i quel s'aggira,
Che in tuno cangisto, siamma, e robo spira.

Cosi l'iniqua, e formidabil coppia Giunta oue destino cieca s'interna Nel s'é d'Armôte, e in lus le furie addoppia, E la face infernal vi fote alterna: Seur ei dentral fuo fen l'ardor che fcoppia Qual folfo chinfo in orrida cauerna, E tutto a un tempo inuigorirfi il core Da cieca rabbia di gelos orrore.

s; foce a watempo, e impaziente il fanco Del fuo defirier percote con lo firone, Quel dal bizzarvo ardor fatto più franco Entrain va falto entro al rinchinfo agone: d'interno favoro palido, e bianco Giunto a Rosmondo il ferro in manfi pone, 8 con voce orgogliofa in fimit note In an punto limarca, e lo percote.

Volgiti amè che 39
Volgiti amè che 300 ferifco al vento,
Rè ècco finger sò come coffei,
Ginge a par coule note il volento
Colpo fopra il campion con modi rei:
E dal ricco cimier l'augel d'argento
Gli fpezza, arme immorat di femidei,
Arme, che l'giorno in lui comun guerriero
Posto bause Agma nel fourat e imiero.

Nè s'appaga perd'i mente acerba Per havergli l'infegna rotta, eguafia, Che ne l'omero il coglie, oue inacerba Perita nò, ma doglia immenja, e vafia; Polge trato Romando la finerba Fronte, e col ferro a quei la tempia attafia, E ne la dura terra a mille, a mille Mirar gli fa gram fiaccole, e familla.

Inforiata in vo la gran guerriera

Inforiata in vo la gran guerriera

I la guifa tali formidoli fera
Nel petro il duro ferro gli sofringe;
Soppon l'accion senso,
E le contrarie tempre vria, e respinge,
Ei con doppie colpir l' vo l'altro paga
A vo stèpo, e pià che pria la mente undraga.

Ma l'atto formidabile, & infans Coil le vifle de Romani offele, Che poffa di ferro ogunt l'innita mand Tumultuando entro l'Agone afcele: Corre irato ogui Duce, Capitano L'un contro a l'altro, e di ferrato arnefe S'empie la terra, e di ferrente fangue Dichi morto delettato, e di chi langue

Scende da' palchi il gran Latino, e feco Precipito ain vala corte armata, Scende il fevoce Ircano, e fatto cieco Di flegno, il gran fuccesso appea guesa; Sembra il campo di morte orrido speco Dal fangue ch'entro a lui s'erge, e dilata » P'à in votta il tutto, e di consusa guerra Singombra il verde pian, trema laterra-

Lo fleccato cui dianzi era ricetto
(al giro suo de' generosi Eroi,
Hor fatto nel sabbion trepido letto
(alcato è da destire to cercho suoi;
Suona da' colpi ogni scudo, ogni elmetro,
Ceme l'acciar sotto i lor poudi; e poi
Cede al rigor de le robuste braccia
Dado luogo al colpir che'l rope, e' si sraccia

Tinto di setro fangue il fuol rimane
Doungae paffa il viacitore, el vinte o
Gorgolia, e intorno fa rini, e fontane
Dal petro del ferito, e de l'eflinto:
Sen van confufe al cielle strida bumane
Miste col duol de l'arme in lor fospinto,
Trema la terra, el mar', treman gli abissi,
E si conturban gli astrierranti, e fissi
el scotturban gli astrierranti, e fissi

11 so tehe dianci ruitante, e puro Cinto d'aurai ragi ricia del Gange, Hor fatto at anta Hrage ordio, e (suro, Mello fi mira ia guifa d'homa che s'ange: L'aer a'amanta d'un clore impuro, E fiushra impression la terra tange, Pione dal ciel virià che i petti ingembra D'orvor, di morte, di terrore, e d'ombra.

(resce d'ambe le 977 Disturbando a gli Eroti illustre impresa, Tal che non può Rosmondo il grave insulte Punra d'apet che a lus s'estras' offesa: Van ben l'ra concetta, e s'odro adulto Ssoga in la turba di tai colpe illesa, Taglia qual meittor l'bunace membra, E teste, e braccia, e'l suror cieco sembra.

Sembra il feroce. Armonte vo tuon che fuella Per gli altifimi monti immenfa [clua] Cuel vafi Cesa mobil poccella, Oia chiufa mandra rigorofa belua: Tutto rabbia, e furor frange, e martella, Qualtigre che da gli antri fi difelua, E duetro al cacciatoro, che predas babbia I figli, corre a lui colmo di rabbia.

Gli accesi petti, e gli stegnaticuori Di venen carchi, e rigoroso golo, Dissognado si vavan'ine, e sirori Ne i buman sangue, con tancia, e con zelo: Crescon gli alterni si repiti e rumori, Che s'alzanda la terra, e vanno al cielo, Quanto pià cresca si siegnata turba, Che d'ambi i lati visenda diriti conturba.

Tien Mittilla slegnata in man la spada , Mès done ferir che gusto socchi , 30lo in Armonte il fier desia che cada L'ira sua giusta, e in lui fulmini , e siocchi . Ma sua sorte non vuol che l'giorno accada, Ch'ei se gli oppoga un tratto auanti a gli occchi in lui de l'empia osse si menetta (chi, Baria, che l'atta pugna glibi inserdetta).

La prena nh, che grato ad effa fara
Ognicacion che tardar la potoffe,
Mal ricento incarco il englaccera
Del fido amante, el dounto interefe 1
El amorofa, emazzia di umora
«A lei victata, ele querele efpresse
Posta in lance baneria quel di con morta.

si Hd dunque da parte, e folo attende L'offesa rendicar contro'l Riude; Ela persona sua cauxa difende, Nifa l'uno far non vuol, ne a l'altro malec bas Rosmondo in contrario tira accende, E in sera guisa l'inimico assale, E disgiunto da let, lei cerca, e quello Disturbator del trionssa d'unello.

Fan (efare, Brimarie, e gl'altri inficime Ne la confufa mifobia qual far fuole Turbine altier, e sui repentino freme In alta cima di fuperba mole: Sotto a' lor grans colpi ogn'arme geme, E i ammantan di fangue erbe, e viole, Corre il Mugnon rapidamente inuolto Di vermiglio licor da membri ficiolo.

Non men fa Ircan, non men Durippe, e feco Rubicome il feroce, Anfonio il grande, Gerion, Sarmoteo, Rutilo, è l'Greco, Ladisla ch'ira inteuja, e fangue spando s Eatto e l'un campo, el'altro così ciedo, Chopere tratta atroci, e memorande, E bandito dal petro ogni timore, Pria che fuggir, qui dilperato mnoro.

Differato parer pugna, e contende
Dal'una parte, e latira definando
Por fine un giorno a le fipietate emende
Rate nel cor cinto d'ardor nefando:
Colpo non cala fe non finnege, o fiende
Il corpo attrui, dando a la vita biando;
Ne finge alma da fen che non minacei
Duro prodigio de faturi impacci».

L'orribit.

l'orribil morte in mezzo al fangue ondeggia E ad ambe man mena la falce in giro 3 Sceo bale Parche in villeffa Jeggua Sitibonde di Jungue, e di martiro: Marte in carro di Juoca ditir lampeggia Col furor cieco in va medefino giro Scote la spada, e la discordia sera La face accende a l'infernal blegera.

L'ordine militar diffolue , e rompe .
Quel à la confusion cieca, e fallace ,
Ré si veggiost ra 'arm ceccle pompe
Trattar da man superba . ò mente audace :
Qu'insigna, e cimer françe, c corrompe
Il ferro, l'vrio, e la rovente face ,
Stan situe si piè calcati, e glostra, e geori
De, magnanimi cor pompe, e decori.

Tra la polue, e tra il fangue in fera guifa Guirze r tronco, lo mura bor braccio, bor Etal bor tefla dal busto divija (mano, Fode morendo balbectare in rano; Ruota ondeggiante, e cofcia, e gamba incifa E corpo lacerato a brano, a brano, Itilian fangue i defrier da mille late. Coi lor Signor dal dura occiario fonti;

Altro nel fanco offifio, altro nel tergo, Altro nel fanco offifio, altro nel collo, Altro fingendo dal mondano albergo Fien calpellato a dar l'vitimo crollo: Chisuffacto arro al lanque cime i mergo Sbuffamorendo in lui, di lui fatollo, Quei da faetta inclo, e quei da lancia Trapoffato nel fionco, e nel a pancia

Strane guife di morte, alcun fi mira
Fuggir foppolo ferro, e dar di petto
In altro petto, altro geme, e fofpira
Rel proprio affifo com più stranoggetto:
Alcun fotto dell'intro de aluraggira
Dal pondo oppresso amorir vien costratto,
activo appeso a le stasse di magnira
Di sangue, e di ceruel con doppia riga.

Chi fopra il panimento nfinto, il fangue Sgarga da gli occhi ond bebbe pria la luce, chi per la bocca, onder inmale cfangue. Da grane punta, un fonte al fin conduce; chi pel ingio difitta il cor che langue. Chi del verecchie fuor lo fipitto adduce, chi fopra il caro anneo ver la Lama, chi ficara chi caro anneo ver la Cama.

Ma così de' latin il furor crefce,
Ela forza al nemico, e'l vigor mauca,
Che'l formidabil gioco or ai rintrefce
Al viril petto, e l'animo fi flanca!
(ede ala rabbia al fin che'l furor mefce
A poco, a poco orror che' volti imbianca,
(ede il campo al Roman, afrizando il cor fo
Uer la Città calcando al monte il dorfo.

63
Nè gioua il fommo ardir del grand Ircano,
Nè fimmenso valor del figlio Armonte,
Far sì che il disperato Fiesolamo
Tenga verso il Roman volta la fronte;
Che adopran l'ire, e le minaccie in vano,
E in van cercano altrui di scherni, e d'onte,
(resce il unmulto impetuoso, e cresce
Il terror che emonato, a cresce
Il terror che emonato, a mesce,

Gli caccia in fretta il vincitor Rosmondo Dal'un de' canti, e da l'altro Birmare, E cejare il gran Duce, e'l foribondo Minor fratello fulgore di Marte: Seguon de la vittoria il grane pondo Le febiere unite, e le falangi, parte Guidate da gl'invitti (apitani), E da gli annia andaci de' Romani

Stàil pertinace Armonte in larga firada
Quafi fero dragon guardandoil paffo,
E gremita a due man la grave fpada
F à de l'auverlo finol firage, e fracasflo :
Fictando al Ficjolan che in fiya vada
Ccl medefimo copir, traendo a baffo
F gualmente il vincente, e'l fuggitino,
Ne foffiri può che pafi auanti buvon viuo.
Ne foffiri può che pafi auanti buvon viuo.

indo-

Indomito destrier sembra, che punto Sia da simol d'amor tra verde riua, Che di graffe giumente hobbia lassimo, E seco passa la dadoce aura estina: E se per caso auxien che sopra griunto Sia da strano amator, l'ira natiua Sueglia, e in vu punto, e l'amante, el vinule Morde s'premedo, e impervolo affale.

Ma në'l furor di lui, në quel del Padre, Në de' congiunti Duci baurien quel giorna Poljança bauta di jaluar le fguadre Amiche, e feco la Citt d'a feorno: Se'l fer Zambardo non faceta del adre Tombe vfiir fivor dal fuo mortal foggiorno Cinte di nembi le turbe infernali; Che adombran l'aere col rigor del Tali.

Uerfal Inferno da l'orribil grette D'ombre calignofe orror profondo « Al mormora del Mago « fa che annotte Di negroecciffe attenebrato il mondo: Saltan da gli antri fuor l'infernal frotte Tra i nembi mefcolati, el ciel giocondo D'orrido, senebrofo, e fofco mano Coprol la terra, el mar per ogni canto.

Son si fosche le tenebre , e gli orrori Ch'escon da le voragini d'inferno, (be quasi estinti i fernidi splendori Restano quì del gran Puaneta eterno: Sparifcon de la terra i bei colori Sorgendo in vece sua squallore interno , Smarrisce l'occhio i lumb, indi negletto Ricerca indarno il desias'oggetto.

In darno gli occhi batte, e le palpebre Aproni amato varco a la pupilla 3 Che le cinte d'orver fofche tenebre Gli offisicano ogni foce, ogni fauilla: Sol mira imuota di color funebre Ombre che Stige ogn'hor dal fen gli Hilla, E. denfa mebina; che da i lagbi Auerni Elalam mille in va vorat inferni.

Queste tembre dense sur cagione.

In quel giorno satal, che la Cittade
Salua resiusse, el Regno, el perssone
Re la primiera amata libertade:
Se ben si sangue in questo silie. Agone
Dilagati restar signine omisso si suodo
Sunse, si si sinago, di vocimo, cano
Sunse, si si sinago, di vocimo, e duolo.
Sunse, si si sinago, di vocimo, e duolo.

Da la fosca caligine rispinto
Torna il forte Latino curvo a' ripari,
E di memboso orror disso, e cinto
Entro a la terra il Reco' suoi più cari,
E i ombra violente il volto tinto
Tenne più di de' bei raggi solari,
E col noioso vei del membo oscavo
Celò da gii occhi annessi il Tosso muro.

## Fine del Canto Decimo Quinto.





### CANTO DECIMOSESTO.



R A le dense vo ragini sepolto

Resta Rosmondo di quel tetro orrore,

E indarno gli occhi affi∬a, e in darno il volto

Volge , cercando

il solito splendore :

Ne far può sì che non rimanga inuolto Priuo di luce in quel confus'errore, Lungi dal campo amico, e non s'aggiri

In van l'aer colmando di fospiri

Qual se tal hor curioso ardir s'interna

Mu je tai por curiojo arair s interna
In iceco labrinto, e mentre afpira
I fecreti spiar d'ognicauerna
In lui smarrito si consonde, e gira:
Tenta? iriorno in van di strada alterna,
E in van dessa d'uscia, e in van s'aspira,
Che quanto più s'assiretta, più s'intriga,
Re può paccimpetrar tratta briga.

Tale il pregiato Eros per cieco, e denfo Camin s'ausolge, ausiliappato ; e chisifo Tra le tencher fofiche, ne può il fenfo De la villa appagar spenso, e delujo; Perche quant'ei più s'ange, più condenfo Ritroua il ucmbo, e più il senter confuso Nel può 'acchio mirar quanto il desfo In darno appliaude in quel profundo obbio.

Scorre anelante, e porta fempre al fianco (on fero aspetto il gemito, el martiro, Aspidi velenosse, emolle, es slanco Assidiate il fins'assidiate in pazioso giro; once tra Camber tenebrose on bianco Lume gliuppar, che rutilante, e miro', Quasi facella gii dimostra intorno Ter largo fazzio Il fiel, fun contorno.

Iui per entro a luminofi rai Gli appar dauna amica, Gli appar dauna amica, Che in goma femminil, non uisla mai Dallui, tra quei receșii erra, e s'intrica: Surge as luago oggetto, e in dolci lai La richiama tremante, e s'affatica In darno a far che l' prono pile [egua, Che quanto si corre pià, più si dilegua. Tultor

Con

- Talbor fi mofira elui, tal bor tafetonde Quafi larua, ò fattafina fuggitina; El uago uolto, e l'auree trecce bionde Nuovo incendio nel fun gle erge, e rauniua; Elfo fegue, ella fugge, e rauni sel onde Scotonfi al fuon per quell'ombrofa riua, Corre at correr di lor l'accefa luce.
- Al fin la giunge, e baldanzofo fuoda La lunguam fuon remante, e dice a lei, Deb ferma i pèi taga dongella, e à oda Da te l'ardor de mesti accenti miei , Giunga un giorno del mar vaflo na la proda Il vaueggiar de miei penflomei, Enel porto bramato ogni fita speme . Accota i legni, e l'anafragio infieme .
- E fedianzi mostrasti armata il core
  Uer me pietojo, bor difarmata siela
  A tamor mio, fe in te punto d'ardore
  Con pietoso desso i asconde, cela:
  Deb fa fol de mio cor che i tuo splendore
  Raunina l'alma in me ch'hor langue, e gela,
  E la speme che a l'or porgesti vyuale
  A l'ardor mio si medicinal male;
- La domà a l'hor tutta fdegnata, i lumi
  «I lui rivolege, con tal fuon l'accora,
  puggi fòlto da me, che in van prefumi
  Il ben che i petti amanti, amico irrora:
  Prima vedrai ver l'Alpi andarei fiumi,
  E da l'Occafo nfeir lieta l'Aurora,
  Che in me per amor tuo minima filla
  Suggi d'Amor, nè di pieta faulla,
- E se dianzi mostrai d'amartiamore Fi sinto nel mio volto, e non verace, Desso simo mone il mo traerti il core Setto sinzono di simulata pace: Xt pesenda ciò far crebbe il vigore In me qual suol per legno atra sornace, E quel che sor con l'arme non pontei. Di sarlo spro, inteco i slegni mici.

- Dispictata repulsa, ei mesto resta
  A si fatta risposta, e i ange, e sirugge,
  Ella ciò detto, a guis di temposta
  Scossa dal vento si dilegua, e sugge;
  La segue esso di diegua, e sugge;
  La segue esso di ciendo si possi o arretta
  Crudel, miral mio cor che morto adugge,
  Eccosì l'arme, e l'en, le ti mi viuo.
  Morto, diviga o musi gli sidegni tuoi.
- S'odio mi porti, ecco ch'io ti prefento
  Ignudo il fen, crudelche non lincidi ?
  Che non trai l'alma fino tidel fino tormento,
  E da l'odiato albergo la dinidi:
  Ogni modo io morrò, ne'l tuo talento
  Sappagherd erudels, fe non m'uccidi,
  Sc di tua propria man non fpargi il fangue
  In me, la tua vendetta è vile, e langue.
- Vien, disfoga il furor ch'in tes accoglie «Apagando il defio tenace, es rudo, El finulato amor fazia, e disfioglie L'ira ferbata al perigliofo ludo: Non trouceran riegno l'empie voglie In me, che fuor trarromi ribergo, sfaudo, E potrà la tua man faziarti a pieno In quello oglivor da te piaga to feno.
- Ne per questo ella pur diviem pietofa l' Ne's arresta per ciò, ne per ciò ada A la mesta quercla, anzi ritrosa Seguela suga sua per cicca strada; Quando occo tinta di color di vosa, Questi smarrito agnel cò errando vada; Gii appar davanti sfavillando un riso ... De la bella cesse cesse i sua
  - Quella che gid la so dolente, e fola
    Del bel giardin su la solinga rina,
    Quel di che spauntata, una parola
    Dir non ardi mentre id a lei suggua;
    Hor'intempo opportuno ella il consola
    Tutta zelante, e leggiadretta, e diua,
    Lusingbiera, e pietosa allettatrice,
    Sciolta la lingua, in tal sermon git dice.

    V 2 Gene-

Generolo guerrier lastia il sentiero
Di chi i fugge, esci apprezza segue,
Conosci serror tuo, conosci il vero
Godimento d'amor che ogni huom consegue;
Stolitzia è ben segui fuito pensiero
Onde spera non puosi paci, nel tregue,
Opra di saggio è ben quando il fuggito
Abborrisce il crudel, segue il gradito.

Godi dunque il mio amor fe faggio fei ,
Chi ti fugge febinando , e chi c'apprezza,
El metto funo de disprezza tio mei
Appaga al chiaro Sol di muta bellezza :
Solegna d'empio penfiero i modi rei ,
E di cor viperiu mortal ferezza ,
10 rigida mat fui, ne -fui fugace ,
Ma fida ancella at ed ci virsa, e pace,

Th mi furgisti, ne perciò diaenni
Per la siya di te crudei nemica ,
Ma quell'ammo chio ti portui montenni
Entro al mio cor , sempre viuendo amica :
Deb se sida ti fni , se sempretemi
Uer tela mente nittda, e pudica ,
Nuncomportar ben mio che tanta sede
Riceua in guiderdon crudei mercede.

A k pietofe note, a i dolci accenti, Che gratele fur già Rofmondo volfe Le luci ebrie di pianto, e quei cocenti Rai riconobbe v' prima amor l'ausolfe: Ein yn punso le tembre luccati Intorno a lui fi fer, l'orror fi fciolfe, Rife fereno il ciel, rifer gli amori Scherzando intorno a quel ci chiari albori.

Scefe dal terzo ciel tra vaga febiera
Uener con le tre grazie, e nel bed grembo
Versòtra rugiadofa primauera
Di vaghifismi fiori von largo nembo;
«Mentre negliocchi, e ne la mente altera
Di lei friegana amor d'ardore sin lembo,
trionifone (cintillana ardente
Ta le pap lle fue liet Oricate.

Votàl aurea saretra, e mille, e mille Darda il petto auuento del causièro », Amore in darros e scosse le pupille In vn più voite il sactrato arciero : bale gia si pente centro al luo sen famille Rauninar non potènel cor sincero ; In van da let spiròl aura amorosa. R'emai singliar pode simma vitrosa.

Segue Resmondo il fuo camino, e fdegue
Le lufingbeuol note de la Maga,
Le lufingbeuol note de la Maga,
Le fa fina Murella haner i meggua,
Che ausani le fuggia garrula, e roqui
L'altra qual face fnolebe avide legna,
Accrefcon, inteta in lui d'ardor i indruga,
E [prezzeta, e fuggia an fimil note un'a
Meatre il fegue, l'orecche gi percotte,
Meatre il fegue, l'orecche gi percotte,

Qual tigre t'allato crudel, qual augue Ti presiò il fier venen di che armil core Tra le discorde fulla al mezzo al (angue Natrito ingrato, et ra l'ira, el fuvore i: Calà dal freddo Scita one ogn'bor langue Scoffa da gelo algente aur id amore, Iui per firani monti, et ra le felue Natricar ète crudel forco belue.

O ch'io pianga,o ch'io preghi,o che languente Spiegh la mente mu, modo non troua Dirifuegliar pietà ne l'empia mente Il pianto, o'l prego mio, ne'l Jeguir gioua: E marmo il petto, e'l cor di ghaccio all'este Da la cruda impietà formato approva, Mifera a che più spero, a che più in vano Tenso mellificar penser villano, è

Cessino i pregbi in me, cessino, cin vece Di quet, s'armino omnat gli acgui, c'ira, E mostrin quanto più donn a cin lece Oprar libero ardor che in sen gli spira; E s'egli m'abborri, steganomi, e stec c'hel a veto il prego andasse che at mira Eide los sdegno muo: drizzi lo strale Fer lai del faror mio repente l'ale.

Cté

Ciò detto forsennata al sero accento
Sacrilega ricorre, ed Acberonte,
Innoca la falange, en m' momento
se a mpaidir d'intorno il piano el monte i
Faugne l'appara luce, e si riano vento
Freme, e mugge Cocito, e Flegetonte,
E m sirana guija le tembre immense
D'ineugon pia che mai torbide, e dense,

Spanific ananti al cundier la face, Lé on essa est la cundier la face, Réstando et le Torron nel jou tenace Sepalto, e pui che pria ricinto, e spetto; Tenac in darro sing sir lar rorace, E in suo scampo ronar nuono ricetto, Mando sopporta es la soccade signo; Che arbo rie pui che mai glape el camino Sparto rie pui che mai glape el camino

Nancolando se na fin che s'infonde Neisenebroso sen d'ampia cauerna, Le un null'antri si spazia, e si consonde, El na nel alico obiugno al sin s'interna; Tenebroso è si sentire che un se nasconde Variati recessi, e sira la alterna, Se non sen quanto ra quassi silino sime Spauentoso, git si si socia, benisme.

Inaunedutamente in essa il piede
Pon i incatur Rysmondo, ne s'accorge
De l'error suo, però che attro non vede,
(be tenebre, ne il ver pui dratto scorge:
Ma poi che dentro a l'intrigata sede
Ei si trassorso, alto rumor gii porge
A l'orecchie vu clamor di panto eterne,
Come trassito qui susse l'inferso.

Mira volar tra l'ombre, ombre funeste In guifa appunto di notturne larue; Che Firiedno fe n'an per l'aure mefte, Quafi fogno tal bor che a l'egro apparue: Pou fente di fosfor grantempesse: Ejalar da quel ciel; che al fenso parue Pranto d'altine d'annate; a cui tenore Facci p'u ecco infernal cinno d'orrore. Iui conosce gli amorosi pianti
Languir volando per quell'ombre intorno,
E i sospri infocati de gli amanti,
E l'orba fermità col van soggiorno:
La cecità gli degni, e gli attri erranti,
Chentro a petti bor con suga, bor con ritor
Fanno a vicenda tra perpetua lite (no,
A strano repentaglo el por le vite.

Vèla fiolte pazzia fida compagna
De la diferazion, vela fieranza,
La vanitá flatae, el duol che bagna
I petti ogi bor per l'infelice flanza:
Vèl imal traforo fo tempo, cin folta ragna
Il piacer fitibondo, el incoflanza,
Uèl immonda laficinia, e la beltade,
La mella gelofia, la verde etade.

Suoma ogn antro 3 ogni speco 3 ogni latebra
D'amarisimi piantis edi sospria
E 3 odon per la fernida tenebra
Vn'inferno infocato di martiri:
Tien Rosmondo a tal siuon l'orecchia crebra
Quando tra icichi 5 e inestricabit geri
Sente vna mesta voce che gli fere
L'orecchie, c'i cor con is fatte maniere.

Malicanto peregina, fallace guida Trendesti, cun i seo se in que solo loco, One del viuer ino sia l'omicida Perpetua eccidà, suette, e suco. Nel messo sen di questa l'ingra cinstida Si dilannia il piacer, la gioia, e'l gioco, Hor che può mui seprar l'assano, e'l piato, che per sempre languir » estiro il mauto.

Quefto è, fe non lo fai, d'Amore di regno
One in zieco, e fallace laberinto
Tine catenato ogni più ficaliro ingegno,
Non che'l femplice cor di vilta cinto;
Qui diniend dolo prefif) fegno
Chi fatto al giogo fuo fogghiace anuinto,
Non fiperar dunque rineder più il citlo
Per volger d'anni, o' variar di pelo.

Fur queste ultime note acuti dardi
Al petto del guerrier, che in voi e guist
Al petto del guerrier, che in voi e guist
Al reasse de cor qual Tigri, e Pardi,
Beşcui restar le sue speranze accese;
Oppira, e freme il misero che tardi
Stima il soccorso che sortuna arrise,
Propizta gi, però di speme priuo
Langue mendico, e in odio da d'esservino.

Conofce ben che magica fattura E quella che lo trae per denfo calle, Ma ritrouar non sá modo, ò mifura Per libero da lei volger le spalle; Che chi fe contro lui l'empia conginra Troppa forza adoprà troppo il ciel dalle Incognito poter, che al arte ignota Sua,conofce vibbidir l'eterna Rota.

Noncourro il ciel, ma cotro il caso adunque l'olge le noze, e la sua sorte accusa, Misero in che spera debbo, e domunque l'olgere il piè tra quesso mobra consigla: Se per nettro oni o vado, e di maulunque Luogo mi volto m'é la strada chiusa, Nel da il rea prigion può sar partita Il pié che trouno qu' bor chus la 'spicita.

Conuera dunque ch'io mifero, e folo Paffi la nita mia tra 1 ria forte, In preda abime di miferabil duolo Innidando al mio flato inferno, e morte: Così s'affigege ilmifer tra lo fluolo D'egri penfier, cui gli fan mefla corte, E resta fconfolato, e derelitto In quel confiso rorro dal duol rafitto.

La non finta Mirtilla intanto anch'ella Riffretta in fen di quei profondi orrori, In uan cercà del 3 of l'aurea facella, E brama in darno i foliti [plandori: Che quafi talpe in cauernofa cella De la terra fofpinta i chiari albori Scovger non può, ma dolorofa errando Pá como do infelice, emiglierando.

Hor mentre ella s'affligge, e fi confuma Tentando vfeir di quel noiofe albergo, Charu lampa le appar che untorno alluma De l'annebisto calle il curvo tergo; Scote l'ombra figace, e in feraffuma; La pura face, e qual per l'onde il mergo Tra le caliginofe ombre rimira Ilcarifimo ben per cui fojira.

Se gli offre di Rosmondo il bel sembiante
Auanti a geocchi ritrosfetto, e schiue,
Che di lei discruandosse en emante
Se'n và lungi setgenoso, e suggitiuo:
e-Ma non i toso essa la luce errante
Mirò suggente, e'l suo chiaror vissuo,
Che d'amoroso orro compunta vosse
Fer lui la vysta, e in va la singua sciusse.

Che nouised fon quesse to oue se n vai Schius di me crudele è arresta ai passo Ondi one ble det exoi lucenti rai Mlumit guardo mio, quiesti cor lesses Son pur, son pur colei che tanto amai Tè ch'hor mi sprezzi, eta non sei di sasso Se adulatio non sei, che sempre unito Fusia mie graditor, sfusti gradito.

Non fuggir fermail passo, ecco Mirtilla, Che tanto dessi, site cool a omica, Eccola ancia et Eccola ancia tanto dessi atu a, deb si, danilla Sentinel sen di nostra si mama antica: Non softrir che l'ardor che'l cor mi stilla Scaccil alma dal seggio, on bor s'implica, Polgit zuardo al mio guardo, el core al core E (cambiculot amor rendi amio amore.

Uolge il finto Resmondo a' melli accenti Sdegnofo il guardo, e con tai detti l'ange, Fuggi fera nemica i meie pangenti Sdegni; el furor ch' bor mi perturba, etage Amica ti, tà che fiumi, e torrenti Fessi del campo mio ch'bor per te piange, Tù che fiumi di fangue ergestiabor vuoi Terdon trouar da me de' furor tuoi. lot'odio empia nemica , e non te'l niego , 8 tento tuttatia darti la morte. E per ciò fare ogni mia forza impiego Al fin di te con dolorofa forte: Leggier pena d'acctar c'olatro ripiego E d'ropo oprare onde refiino abforte L'empie tue voglie, e per ciò tento vnire Pena a pena, e martire di tuo martire.

Se d'amarti mossari, fu sinto inganno In me l'amor, per trarit al precipizio De l'instaite di morse, el comun danno Pendicare on siddissimo guatzo: Fuggi dunque da me, che Amor tiranno Farà del tuo salir degno superzio, " Rè in tecreso altro strazio, altra vedetta Di quella ch'bai per me nel sen concetta.

Ciò detto in rocc di figgace bellua Tra i recefio feurifismi s'afcofe , Sparì la face, e folitaria felua Erma, e colma di fipine alei s'oppofe ; One quat ligre irata fi rinflitua Dal duol trafitta de l'udite cofe , RL trona luogo, e di dolor fi firugge . Qual fire loco che infermo in felua rugge.

Per l'asprissimo 439
Per l'asprissimo 439
Porta, e le membra sue dogliose impiaga,
E mentre il prus l'assi (1954: [14] oi immodo
(on più graun punture amor la piaga;
Ingrato, e distal chiama Roymondo
Mentre da gl'occhi il sen di pianto allaga,
E si l'aspra repulsa il cor gli preme,
Che qual urbato mar tras i foglisseme,

Tra le confuse note che dal petto Essa, yn cois stato slow ri s'ode, Ode gli humani ingami ritimo aggetto, Odi viril penser maluagia frode; Tid del sangue Latin mon gid conectto Fusic rudel, ma per l'immerse prode Del porace Ocean dempia Balena, Ebe pel modo insettar dende a te lena. Abi quando unqua's rdi tra i feri mostri De l'Irane [pelonche, de l'Idalpe, fradelia para questa, o dentro a' chiofiri De le Caucalee ripe, o de le Caspe, Thi to prido, e rio glaristije e rostru; Nutrir d'immondo Grifo in Arintalpe, Tè la Libia cibò cimo di 10feo, Non come crede il mondo il latio; ol I'ofeo.

Mifera, e chi siimò roglia si ria In petto d'huom che ha titol di fedele', E chi, mifera mè, creduto huvria S) perfida Rofmondo, e sì crudele: E un un petto oue Amor firegar deuria La purifisma fè candule vele, Tradimento fpiegarui, inganno, e fraude, E bauerne dal moudo bouore; e laude.

Ciò detto colma d'13
Quictò la lingua si, ma non già il core,
Che d'interna dolor, d'interna fogglia
Gl'ingòbra più che mai fichernite Amoret
Me rella int. nio entro la cieca foglia
(creare in darno i' fuggitino albore,
E di fifpiri, e pianto empir d'intorno
L'Are calignofo in quel contorno.

Ud furiofa a guifa di Baccante
Tra le denfe voragini fommersa,

E porta ervando l'interpide piante
Tra dumi, e sterpi oue aspro pianto versa:
Quando ecco a gliocchi gli o oppon dalannte
L'odato Armonte, che con chiara, e tersa
Voce, in va panto la falluta, e chiede
Del spollungo servir grata mercede.

Esson qual guerier, ma come vago Sioglic la lingua in s s spacenol note: Legistrifica o flue and bloom "appago, Estor fero non più gli slegui stote: Ti che col guarda amorosetto, e vago Il in di vivil suro mie vene vate, Gradssi bor s'amor mio, gradssi instema La gia taus anni in menudriia speme.

Io t'amo, e mi t'offrisco amante, e servo,
Ein two prò mon sa mai ch'io mi spario,
Vostimi bumi căpuon, qual Dăiriparni,
Voștimi bumi căpuon, qual Dăiriparni,
O superbo guerriero in mezzo a l'armi;
Sarò qual più vorrai vile, o proterwo
Al two cenno fedel se comandarmi
Ti piaceri, sarò scullero, e sculo,
Cenere aucor spebto, e spirro ignudo.

Volge stepnofi la gentil guerriera In lui le luci, e l'abborrifee, e scaccia, . E s'muola da lui qual cruda fera A cui dia cacciator tra i monti caccia; Ma l'arrefa non lungi ortra de sciera Di sozze larue, che con stribi faccia Gl'ingombran pauentose i senj, el core Con mesto aggetto di niosò orrore.

Dognintorno avici gira torba vista Scorge tra l'ombra oscura, e tenebrosa, Ombra di morte, che l'ange, e contrista, Nè sa luogo trouar, net rouar posta Qual se legro talbor consignis alla Mira d'insogni, oue mirat non osa, Che di freddo spauenzo oltre human'uso Sente ingombrars paludo, e deluso.

Non sa, në può dal fen cacciar la tema, ' Ch' arme a si fero incontro opra non rale, Ng giosa inmenso ardir, niel'orza estrema, Ch'ogni superbo ardir timor presale: Paspitar fienti spetto, ondic il cortema Quasi trafitto sia d'acuto strale, Si ramiccòian le membra in ogni lato, Stillando funor neopia bumor gelato. Orror che ha in se' di morte orrida effige G'ingóbra gl'occhie, d'indi al fen difeéde, E con si fatto duolo il cor gl'alf lige, Che fimigliante a fe fieflo lo rende: Qual figurat di volta Mermo, e Stige Suol mentre tra chimere, e forme arrende, Tal fembra a lei quell'infelice loco Colmo d'orror, fe ben prius di foco.

Sente espremo dolor, feute aggliacciars
Ne le viscere il sangue, ode di morre
I messi nuavis, cui vanno a cibars
Del viuer suo con infestice sorte
durate luci sue possicio ossissicars
Con stran orror da lacrimosa sorte
Quanto può immagiunts si spiro, o mente
Sentir morendo in se rimira e sente.

In così mefto Bao a lei fe'n torna il finto Armonte, e la conforta, e prega A gradir quella fe, che in lui faggiorna coi ben che al voler fuo i unifice, e lega e Alcompari di ciu liteo; Vaggiorna L'aer turbato, e'l Sol fuoi raggi fpiega, Torna al tornar di lai ridente il giorno Rendendo il colle, e'l pian di luce adorno.

Sadon tra i rami i vezzofetti eugelli
Cantar con dolce fuon verfi fonori,
A' cui fan poi tenore avre 5 enfeclii
Al pulular de rugiadofi fiori:
Cantanle Rijnfe a febiere, & a drappelli
Con foane armonie liet i Passori,
El conferio fouras de deci accunerio
Emulan l'onde, gli augelletti, e' venti.

Meraniglied Amor', chi dianzi il volto Colmo di Idenno, ed mortad rigore, Hor con più dolce guufa ha nesso accolto Nuovo Proteo con le sue grazie Amore: Echi morte portaca, hor porta involto Dilierissima vista il senso, est core, E quel che a' pregbi altrus si duvo scoglio, Hor pregante, depon s'ira, e l'orgoglio. Ma

2740

Ma mirscol non è s'opra d'incanti
Son questi effetti, e fimulati vif,
Son questi effetti, e fimulati vif,
di finte strene allegri cantilità
Da finger nuoui infernis, e Paradifit
Schua virta d'uritla i preghi erranti
Di nuouo, e fingge i fuoi mal noti aunifi,
Effo la figue vuolene, e centa
Farla fina voglau oltre al douer contenta.

Corre Armonte da forza, el petto irrita
De la donzella d'infocato fdegno,
Sì che qual Tigre orribilmente ardita
Trae fuor la fpada, e paga fasto indegno;
Auida di vendetta, l'ire incita,
E d'vna punta il petto fuo fa fegno,
Soppon l'acciar di dure tempre eletto
Perche non habbia il fuo difegno effetto.

Raddoppia i colpi infuriata, e guarda Oue pui facilmente il pamga, e fori L'ardita doma, diuten più gagliarda Quanto incitata è pi da' fuoi furori St come a l'hor che fulmine, è dombarda Manda col rombo fuor gli accefi ardori, Ma inda noi li bracco foote, e in darmo gira Che l'incanto il colpir fofende, e l'ira.

Nè per questo i arresta il sinto Armonte D'andare ananti, el so survono arra, Ne al violente ardir può stare a fronte Essa, che passa il survoni anotura: Conde teme potrame inguini, ed onte, Che troppo è quell'impresa atroce, e dura, Senteti viger manerst, el braccio sotte Toppido, es stanco omai con pigre note.

Dal violente infulto oppressa, e llanca Dinien la donna, e pnó muone; sa pena Quando ecco in sua difesa, e la rinfranca Rosmondo, cui la sorte, o l caso mena: she rimirando cis da este si franca Arma di serro, e di possente lena, E quanto a due ma n può si degnoso fere il ser munto, e in terva i si de cadre. Cade Armonte, e riforge in vn baleno
Doppiando, nnouo Anteo le forze, e l'ira,
e rotto al fuo furor tenace il freno
Verfol' fero Rosmondo il ferro gira:
Cede al colpo l'acciar ch'entra nel feno,
E fa che incifo il cor, l'alma ne fpira,
Cade, e ne la caduta Armonte atterva
(on mortal colpo, e fin pone a la guerra).

Ghiacciono auanti a lei gl'inutiti bussi Estatando dal sen l'anima, el fangue, Mira Ihapita in terva i due vobussi La donna, in cui la vita estinta langue: Resta immota a tal vissa, e i segui adussi Ammollisce, il suo ben mirando csangue, Raquinta «tonve inte i pietoso celo, E sente aprissi? Lor da morata telo.

Mira Rosmondo placido, e languente; Che per lei liberar trafisto ghiace, Réle repule (ne più ne'l cor fente; 's Me d'interno dolor fi sirugge, e sface; Fuggel doil da fen che danze; spente Fèle speranze, e sueglia amoré, e pace; Torna quel ben cui gui seacciò lo sagno Mariporte nel cor la fedecò le Regno.

Torna seco pietà sida compagna
De le sue voglie al messo visico intentà;
E de l'essino E roc le piaggo signa
Co i sossiri che dal sen granato anneuta;
Mentre d'amaro pianto il volto bagna
Con cui lauar l'ampie sente tenta;
E mêtre il sangue, el bumor messe instema
L'essimo, es egra a mi espo langue, egeme.

Suien la mesta donzella, e tramortiti
Spirit lassa di lei amata salma,
Restannel corpo suo spentia e smarriti
I vital moti, e langue orbata l'alma:
Ma poi che vn pezzo tien nel sen sopiti
I sensi morte, ne può bauer la palma,
Di quella spien, torna tremante il moto
Di nuouo a raunuargi! I senso immoto.

E feco torni a germogliar nel feno ficiolo di arzi.
A thor cho volle fondo in stat feno Mate rapir li lei gli eltrem aurazi.
Hor cho porti lumanfa dogli appene Di lei narrir, mirando elluto piene Di lei narrir, mirando elluto ficamenta A se de del fio vane tum-, e duce Eu perini rada el solo godd lei luce.

Non public chiomurar l'estinto volto Senza versardi iterme un torrette, Ré piò la gli occhi vicire humor diciolto sinz', mp o nembo il fuspra adente : Sospir una elecache in veita insulta D'un'i diffinto gemito dolente, Ré può gemito vilur se non aguna Seco il viale calor che l'oro consuma.

Al fin szorgò misto di pianto un fuono, the in tai note è vidi tonar dal petto, sfortunata ditrilla doue bor fono Giunta a mirar si duloro cozgetto: Questo è dunque quel bene amor, quel dono Che promettesti a mè nel primo aspecto, Questa è la gioia abimè, che proponessi Quando del valor tuo (erua mi festi.

Tinto fel sol de le mie noti ofeure Eccel flato ha di morte il denfo velo , E in fosa eccità le luci impare Mie son som verse, el cor converso in gelo ; Finro fepolica estro a le mie fuenture Tra gli abisti del pianto orba del cielo , Che il ben obe mi potera far lieta al caso, Maggi e dados in fempierro Occaso.

Misser amé qual riverosti stella
Hi permesso il mos scempio, e qual fortuna
(ongiurata con lei di mé rubell:
Ordino bil duolets bor nel mio sen s'adana:
Morrò se morto egitò, si e l'alma ancella
Disso s'i in vitta al requo de la Luna;
One l'infermo one il so spirto alberga
Conterrà chel mio seco si sommerga.

A poco, a poco disperata intanto
Dolor trascorre impetuoso, e crudo,
Che per dar sine al doloroso punto
Trac dal sodro repente us servo undo:
F ministra di morte in quel ches l'anaco
Tenta serir, pietà vi opponto sendo
E con strana dissa la soccorre.
Chi per altrui siluar sua aborre.

(Anuenturata fort) in quel che intenda Paffare il mello petto, vn Leon guata, (he l'efliuto fuo hen in bocca prende ; Elecame vorata apre, e dilata; Scaccia ella i duol da petto, el iva eccende, E indifesa gli pon sa destra armata, Tutta zelanze, el suo morir si scorda, cosi peta d'amor gli slegua eccorda-

Osta l'imporda beina al suo disegno, E vuol di bis sarzar l'aus de canne; Ma la spada tagliente, e'i fevo sargue Frena, e'i fevir de l'arvotate zanne: Talche in breue diuen pressis s'esuo Del violente acciaro, e in terva vanne Trastitto in molte parti, onde s'allaga Di sangue il corpo sono per larga siaga.

Rugge morendo la feroce belux,
En er sfuno intorno il bosco, e'l colle,
Onde al suon formidabit si di stella
Torma immensa di fere, e'l capo estollos,
Corre al ruggioto, e la folinga selua
Freme, e doue di sangue ingombro, e molle,
Chiecci si fero ammali, corre, e rimira
Lini ch'estalla fuor gli speris pira.

Qual

Qual f. Lupo i albor di preda ingordo In ime valli, ò Joanensofe rupi, Fa con vris tremendi il bolco fordo Richiamando il drappet de gli altri Lupi; Che vdito il Jonad a lungi oguna d'accordo Correda folta felha, e burron cupi; s con strana armonia d'orribit rombo Smpion la terra, el ciel d'alto rimbombo.

In wn picciol momento ingombro feorge,
Di voraci animai shirilla il prato,
Che audo di cibasti foguna 'accorge
Del cadaucro efinito altrui victato:
Intrepida la donna ul ferro porge,
Ein difefa fi pon del bufto amato,
E con cento, e più colpi in via momento
Nuccide, e mandain rotta più dicento.

Ma qual ldra, a cui dato fia repente De molt: velenofi capi vo folo, Dal tronco incifo fuo tofto naficente Si mira v[cir di figli orrido fluolo; Così la donna quante vecife, e fiente Tui di belue feroci ingombra il fiolo, I ie più ne comparife, e più s'ingroffa Di moffi: i pian, da cui la terra e foofta

Miscrabile oggetto, hor che riparo Potra la donna ritrouar sicuro ! Onde scampare, onde saluare il caro Corpo, da spaucutoso incontro, e duro : Disperazion l'incita a fine amaro, Pietà la chiama a farsi sponda, e muro Al cadauero amato, onde le brame Non sazino di lui l'ingorda same.

Non cura il corpo fuo, che a brano, a brane
Stalacerato da l'orribit fere,
Ma innanzi al fuo morir voriai Romane
Campion gradito feppellir redere:
E da che l'empia forte, e'l cafo strano
«Maunti ad effa tha posto a giacere,
L'apparato di morte in se compito
Dessa mirar correndo al doice inuito.

Macosì folta è la falange immenfa
Del feri moftri in quel noisfo intrico,
Den van s'affanna, e in van difegnas pefa
Da quella liberar l'est mot amico;
Che al fin mal grado fino fanguigna mensa
Diuiene (ahi vista) dello stuol nemico,
E in mille guise la acerato, e guasto
I fa de ventri ing ordi orribi passo.

Ed essa (d) Hren oggetto) intatta essa Da l'agne adunche, e da glorvibi mossi, Ma prina d'arme dolorole, e mesta Toltagli a sorza da Leoni, ed Ossi; ciò fatto il fros sino sper la foresta Vien quasi spanentato in suga a porsi, L'asiando inerme, e nuda essa de la costanto spettacolo di morte in preda al piento, a

### . Fine del Canto Decimo Sesto.



### ARGOMENTO.

Fuor de l'orride nebbie esc al sicuro
Cesar con l'Oste, mai miglior campioni
Restan siposti dentro al nembo oscuro;
Tra mill's sebe d'Anor vinti, e prigioni:
Rinforza intanto l'inusibil muro
Itran tratto dal Mago a le ragioni;
Cesar astretto dal vicin periglio
Ver la nuona Città rinolge i leiglio.

### CANTO DECIMOSETTIMO



NT ANTO il
fommo Eroe raccolto bauenda

A le tende di fuor
tamico stuolo

Del nembo spinto

che d'ecclisse orrendo

Taer coperfe, il monte, el bafo fuolo:
Polge il guardo ala terra, ne vedendo
Lei che già prefo ha tra le nebbie il volo,
Attende in van che gl'humidi vapori
Attragga il Sol co i feruidi fplendori.

Raccoglie in tanto le disperse genti, Che arde survo a ritornare in campo, Accecate da turbini frementi, E dal mortal caliginoso inciampo: Altri vimosi son di vina si spenti Ne la gran mischia, altri tra nebbie, e veti Rattenuti per calli ermi, e solimphi Senza (Osti trouar messii, e ramingoi. Annonera i foldati, e l capitami Cear per ritrouar di tutti il conto, E per Japer quanti generir fourani Morti reflati sien nel sieroasfronto: Troua molti manca Laziy, e Toscani, Re già per questo può saperto apponto, Che a la mancanza i tenebrosi orrori, Re mandon molti a rimirar gli albori.

D'bore in hore da rupi, e da cauerne 'Tornan confußi Duci, e Caudieri
Sepolti gid tra quelle nebbie interne,
E (marriti per grotte, e per fentieri:
Rètra le turbe rupqua tornar fi (erne
Il gran Rosmondo co o fouran guerrieri,
Di lai Cefar domanda, ne può mai
Del (no volto appaga y Elaudir sai.

Hauean l'ovride nebbie il monte cinto Per ogn'intorno, v'i la Città s'afide, E con si tencho fomanio adunno, , Che fon vane a trouvala amiche guide: Tra licie l'ereno, e quel dinubi tinto Il verdifimo pian s'apre, e duide, Coldiguifo il Sol ride, e l'erto monte Sol cinta ba d'arre nualli la fronte. Inlor Druante il giouanetto errando Se'n va confuso, Anselmo, Ino, e Riccardo, Riberto, Roldoan, Manfredi, Ormando; E 'treante col sor d'ogui gagliardo: Quessi tutti adssoc, emormorando Membo copertibanno ecclistato il guardo, Però, che in varia gnise il sero mago Gli ratten cucchi ogn bor di mal far vago.

Chiera fiamma d'Amor tendee inuefea Nosfrandogi d'i donna amabil viso (hi tra diteto lufing biero adesca Sceuro dal senso, e dal mortal dusso te Altri itra qual pesse auda à lesca Di dolce cibo in lanta m: nsa assis, Menn tra dense temebre sposto. Tien, da Fantalme, e negri sogni inuolto.

I più famos in arme allaccia, e stringe
Rel'intrigato sen del laberinto.
El vu go de' solda i non costi ange.
Con le sue cutto a l'orrab l'into;
Ma tra quei pui samos sen eretrinuse
Resta Brimarte in sorte nodo auumto,
El che potria col servo Occhial far vane
Le magiche unenzion, prigion rimane.

L'occhial non bà che al Padiglion rims[9]
cl'era al hor quad in quell'entrar gli artiche ignaro mutto del peruerfo cafo (it,
Non pensò vuopo hauer de' [noi fembianti;
Hor dous verfa da l'infrand vafo
Ilm:mico del ciel rapor fiummanti',
Non trousudo l'vfetta erra, e s'aggira,
Ed immenfo dolor geme, e fofpira.

Là brancolando entro à l'orribit notte
Quafi cieco a cui manchiamica quida
Quando ecco vicita da l'infernal grotte
Ombra, e l'eglioffre a vn tratto (corsifidat
La fegu et llommo Erco poi che interverse
Gli fon le strade na cui mal si consida,
L'Ombra prefa per man lo guid; e mena
Oue vn palagio featra i meni jeona-

Un palagio il più ricco, e fostwofe
Di quanti ancor reduti ii habbua al mondo,
Aftra a paritrigli tra le nobbe afcoje
In fice dilettevole, e guocondo;
Reflia al moson (pettacolo jià degliofe
Il pioGuerrier girando gl'occhi attondo,
Per mitrar i altra via i apre ficura
Dadificafito da l'oditae mura.

Che ben conosse ch'empi ingunns, es fraude; Son le sinte apparenze, e' fussi incants, 'Che saggio è si, che ciò che l'sensa appaude Cauva abborrisce, e' jusi ditetti erranti : 'Rè per questo adduuen che un è destrude Le magiche fatture, à che si vanti Fuggir de le sirene i dolei accenti, Che juar chi ini del s'ilei si raggi spenti.

Solf dimottra qui lucido, e paro
Febo, che altrone hd in cieco ecclife inuolto
Il vago afpetto, e fatto il ciet ofcaro
Con fera guifa, e de la eterra il volto;
S'ade oltre al lume entro al pregiato muro
D'armonia lucta va dolce canto auolto,
Che calamita de l'orecchie altrus
Trae chi l'afolta unovinto in lui.

Non tra il giardin di Posto è quei di Guido Sparse mai taut odor Iacinto è Rosa, Rè dirra ; Ni redo entro apregiato Rido Appagò senso con d'alma amorosa; Taccia qualunque immense sama, e grido Diuntgando odorò mente giososa Che sessi fragante dal pregiato ostello.

Pofe elimitar Erimarec il piede
De l'aurea porta si inorolo, in guifa (de,
D'huō, che fi in dubbio (e va inanzi, ò ricE L'andare, el tornar libra, e dinifa:
Ma pat che attro fenter, che quel non vede
Di tentar la fua forte al fin t'aunifa,
Confidato nel cit il dentro pul.
E l'ami acquifla, e le tenebre la fa.

Dupli-

Displicate armone, doppie dolczze wode alternar ne la feluc słamza ; wode alternar ne la feluc słamza ; Y vede mille Ninfe a guosia sauczze fon legiadre manure esporfi in danza sładystecza a drarrin da lim erefect baldanza ; woderna da lim erefect baldanza ; Da Danne y Canalier guerniti in mowe Foggte ; minando in nest Santron y e sjoue.

La regia sala one il guerrier persiene
Nostra contesto il paumento, è muri
Del marmo, che piu su pregio Cara tiene
Ginni a' diamanti, c' a' diaspri shri; \
Son d'or le votte di topazi piute;
E di Piropi rilucenti, e puri,
Son getti, e scherzi ari sizissi, e rari
Alson, cono risti più s' nz' bauer pari.

Nel centro d'ofia va elenata menfa

Mel centro d'ofia va elenata menfa

Mina il merrier di vari cibi carca,
Che di quanto la terra, e' l'mar di ipenfa

Parca man no fe mai di sgombra, e fcarca;
Quini con voglia ogo vibo di zelo eccenfa

Tut'abbondante la diunzia varca,
E ministira dilei e menti muta

I frui ral' diletto manbil vita.

"Da fame afiretto il buon guerrier filaffa Famelico tirare one brillante Il Teban Diod a cani argenti pafia In lucido crifial puro , e fililante: Mentre dolce vinanda, al tempo abbaffa L'ardor dianzi di lei diletto amante, Qui tra cento donzella a menfa afijo Gufta Brimarte von quafe estronvijo.

Mè può faper, così gl'ingombra il fenfo Il dolic cibo, onde s'inebria il core, Tornare a ricercatria i folto e denfo fammin, l'afcite del nembr s'orrore: ba da più fosche tenebre condeasso Resta prigion di quel consus'errore, Nel eura più, così g'anninsse s'alma Il diche ben, cercar overna, e palma. Terpido l'intelletto il fenfolega
Tra le doltezze morbido, e languente,
Ne può al fentier della ragion fi piega
L'esficienta fisa finarrita mente:
Tale, e ini si fatte gui fogialtro impiega
Il falfo incantator di fiegno ardente,
Il qual fatto il fio micno, e la Cistado
Panon vedetto per celate strade.

Ecolmo diletizia il recchio Ircano, Ed a icongunti auanti fi prefenta, Signo dicendo onali is force è rano Pichò la tua gran regua opprimer tenta 3 Più non temer del traditor Romano, Ci hor tra le nebbe flupulo diuenta, La done fla di luce, e mente circo Sotto l'imperio moi ora denfo foeco.

Io tra notturne larne bòc biufo, e firetto Col faperbo Resmondo oga altro Duce, Em orrida prejion meflo rotetto Donato gl'hō prius di faffo, e luce: El general di Roma anche bo rifiretto Tra'i monte, el ima valle y' non rilace Tish a notira cittade a la fua vifia Di sui meflo s'affanna, e l'ocorrifia.

Tù vincerai sedendo, 10 farò tanto Colconsumorto, e col tenerlo a bada, Che da disperazione trassito, e franco Verso ul Regno Latin prenda la sirada: Che se schento se in ritorna, e stanco Nem baurra da temer più di sua spada, Een fora Roma silotta, se più indarno Tentasse di storpar con Volta e L'Aros.

(csi potrail ananzo di sua vita
Felucemente trapaffare in pace,
Ne perefempiotal farà pui ardita
Gente d'esposfia sue roune audace;
Che se nazion si bellue 3, e sionta
Há spesion darnoù l'ampo, e'l servo edace,
Chi farà poiche ardisca pronocarte,
Porre a rischiola vita, il Regno, e'l arte.
Non

Non his piked's temer, che a tauti danti ...)
Giccinut da noi, non canzi voglia.
At I fier nemito, e che a teonimi affanni Res ila, e m guerreggiar crefca la voglia: Che omai fon da quel di confi sudiciami, Che i rinuolo da la paterna foglia». E in così lungo tempoi, entenno affedio: Al ro bau onon ha che damo; e techo a

16 1

I olo danneggerò per ogni via

yullo di poter di me, sù spectatore
barate de topre me, le mpia fullia

'unur mirando oyn hor dal mio furore;
E di quass perdusa monarchia
Raccy-istrati lo scettro, el regio bonore,
E supremo guerriero, e Once inuito
Godras 'amato Regno, e'i seggio filitto.

Nous bigottir, viui pur dunque liceo Ne l'arte i gnota mia fondando il Regus, Che farò da qui imana; o gul bor diueto Al campo o fui col mio ben canto ingeguo: E intanto it hopriatira i nembi queto Rinforzar la Città d'alto fostegno, fonducendo celato, entro d'inoi feggi Per incognite i strade, armenti, e greggi

Himifre hurral de le tue voglle pronte ...
A proueder le necessarie cole;
L'mb e col-à de l'infernal Caronte,
Che un varie guise a té verranno asose;
lied etto ... laggio al Rébinola fronte,
E tral aer nembros si naticole;
A gli affar si us pronto d'alta speme
colmo lassando un con g'alto : insieme.

Ne l'Itoflo fpari da gli occhi fuoi
Il falfoinfiziator, che intento al 'opreIl Re's accinfe, et fuoi concordi Eroi
Chambo, che al fatto feco ognina s'adopre's
Fetuc al gram mayifiero ogninal s'adopre
Entro il nembofo ciel che i frutti copreCou frettolofo palfo ognin conduce
Vitto a fesul, dietro a l'infernal Duce.

Son di quei muiri lacerali, e frantà
Rifauste le torit, e le rotture;
E di macchine eccelfe, e torreggianti
Munite, e refe le magion ficure:
Ne fon gli priti a ala "figica ervanti e
Macauti intenti a neceffarie cure,
Prouneggono fiagast a l'opre interne
Armi, e macchine o galor da parti interne

E tuttania da le magion del Polo Ineri messaggier cerc uno aiuto, Onde vare nazion vengano a volo Tratte, chi dal suror, chi dal tributo e. E celato da nembi il vario sinolo Da sirane parti oltre al douer cresciuto, In danvo del Roman s'arms, e s'assiretta Par del l'antiber ingurire assira vendette,

Inquesto mezzo il capitan proccure
Tra i nembi ritrouar gli amati amici
El fier nemico, ele finarrite mara
Spiartra quell'infolite pendici:
Ter questo muia ver quella parte oscura
Molti guerrieri a far gli viati visica,
Che armati a schiere, & a salangi vanue
Intenti a reparare a denum danae:

Manon sì toflo entro a gli orrori immerfi Son che gli alfale infolto cerrore . Da cui pofeis fe'n van rotts e difperfi Te'l vaflo fen di quel profundo orrore ; A tri fuggano al campo, altri connerfi Da ritorio fentier tra cieco errore, Caggiono inauceduti in va confuso Laberinto di membi interno chiuso.

Tra i quali Arbanir fix con la fua schiera Capitau di gran cor tra i franchi nato, Che immer soni fen di qualda ubbia nera Errò gran pezzo quasi orbo, e insendato: fin che tra ruguado si primauera Gli apparue vn Soldi puri raggi ornato, Ed insteme con que sinarin sonoro D'augelli viniti in boscheveccio orro. Soani l'ombre son, liete le piante
'Di preziosi frutti, e di odor piene,
One da torta svite, e c'edra errante
Fanno in può guife altrui pompose scene;
Mormorando se na di puro, e fillante
Tralor charo ruscel con larghe vene
Scaturito a bagnar l'erbette, e sori,
El piel de verdi murit, e degli Allori,
El piel de verdi murit, e degli Allori,

Onini d'ogni flagion ricca, e pompofa L'abbondance durica altarge ai frenco; Portando al gufto human la ruguadofa Copia di frutti onde ogni Arbaño e pieno; Qui fonuta i giglio, cla vermiglia rofa D'odore empirado il morbudo terreno; Era al'ombero finance, tera le lufe Scherzan giosofe ogn' bor Raiadis, Rinfe

Non cost tosto entro al giardin pernenne. Il ramingo guerrier coi suo drappello, Che tra sinti diletti a gullar venne Il frutto, e'i sioca dal pendente arboscello: Ne' da l'esempio suo nessima s'asseme Anzi a gara prendendo, bor questo, bor Anidi gusto lor saziaro, e inserme (quello De la lor liberta perfer la speme.

Perche non così tosto hebbe il consenso Il quito di liber gli a mati frutti. Che in varie guile ciffacinato il senso non nuovo siupor resto ditutti.
Alcune brio scher tras (soco esta school) soco a far gesti abominosi, e brutti, Altri qual for sensonato, e furroso Correre con bor senzo, en zigitar riposo:

Chi fe'n va fitibondo a la dolce efea
D'. More effemmivato in fen de' prati,
Qual femplice angellin fe liteflo adefea
Di vaga Ninfa al Sol de' ragga amati;
Altri languido ghace, altro entra in trefea
Di mufici a cansar versi pregiati,
Ogaun de posic l'armi in preda dassi
Adopere profane, a guelo, e, spassi, e, spassi

Coit tra le delizie, entro a glingami Resta con la fine febiera il fouram Duce ; E del diletto, e de glierrot tranni Si fa prigion, nè in fui ragion più luce : Ma il General che mire danni, a denni Accumularfi, il campo armato adduco In ordinanza, one ban le tenebrofe Nebboe l'infidue lor maligne a fosfe.

Und mal grado de l'ambre esposs in proua
De rivrouar la gran Città celata,
Ma nel'ardito cor, nel'ador giona,
Che troppe è dentro al sosso corror servata:
Solo in sua vece infelie, e larue troua
Baccui l'amuca turbo spauentata,
Unen posta in siusa, e da tremante orrora
«Soppres», e ingombro di spauento il core.

S'ode entro a' nembi strepitafo vn fuono, (on isfolta guifa rimbombare, (one taf bro che rimporegga ul tuono. Chiufa tra i Nembi, di tra gli feogli il marez Non è d'alcun di lor l'animo buono Di potere a tai moti contraflare, Non è l'ardire buman mezzo efficace Di far tefla d'inferno al (mon ferace.

Fugge il campo a gran fretta, e fuggon feco Le fide [corte, ei capitan più degni , Refla (cjare afflitto, ein dubbio feco Sta fe deur [chunar gl'infernal fegni ; O tra l'orro caliginofo, e cieco Esporsi oprando i fuo più fealtri ingegni, Ma dal dubbio defio lo fuolge i dargo Canuto configlier , che ba gl'occhi d'Argo.

Questi le dice, a che corona, e palma
Tenti acquistar tracosì gras periglio,
Pongasa ri picto tal chi più virdima
In sériticne, e più debol consiglio;
Tù che d'ogn ditro la grasso sa fatma
Dunque fossicui andras tras l'aumo artiglio,
Di forsuna? abi non già cessi a roglia.
Pronta, e ritorna a la lassa soglia.
Sossiri,
Sossiri,

Soffri, e sperache'l tempo ha modo, e stile
Di varanssi d'horan hora, e semos
Ron freme il Vernose non sons sice.
Ma cangion l'anno, e il di l'afact empre;
E s'hoggil stao at si simplira vile
Doman sia pos che si da vitta distempre,
E dietro al variar del giro alterno
Tapporti Primauera a mezzo il Vernot

Tacque, e de graui detti efecutore Cejar laflô l'imprefa e tornò in campo, Facendo al finon de le trombe fonore Ritraer l'Ofte dal noisfo incampo: Quaio goun colmo di mortal terrore Sperar non troua altro refugio, e fcampo, Di filio vitira if da l'imprefa Difel isi, che altrui fe fempre offefa.

Questo pensiter da minile lingue ascolta
Il sommo Eroc, në può frenar le note
Relmormorio di quella turba ssotia,
Che aspramente Porecchia gli percote:
Onde cutto turbato ssi ruvolta
A quei che ascoso ban tra rugose gote
Canuto senno, e in 13 gr. nr vopo bieda
I lor consigli in evi più ssida, e crede.

Pronto a' fuoi 649 Pinamonte il veglio , E feco il faggio Ermofilo s'accoglie Ramufi, e Finjo ognan dalto confeglio Datato, e colmo di prudenti voglie. A cui fesar domanda qual fia meglio Partito, o girne, ò le perdute foglie Tanto infeliar, che al fin refimo ciinte, E foffinate genti opprefig. e runte.

Con besso mormorio tra quei discorso Fú del caso importante, e posicia il primo Ramusso Si, che al Capitan ricorso - Fe con tai detti, e si leuò subtimo: Trudente Eroc del ami alingua il corso Accolta, e quel parer che meglio siimo, E quell'osserva, ricussando i manusti, Che di silos disegno varia manusti.

Seguafi pur l'imprefa, nê fi venti
Puqua il nemico bauerne îlaochi, e rotti,
E d'us affecto at dannofi pauti
Hauer mercati foltră! ferro involti;
Ondei il mondo fobrunția in opfin erranti
Moti, e ridente i mefti pianti affolti,
E Roma inviita vu verzognav oggetto
Diuenga polcia pel tomun difetto.

Troppo error fora il tuo, fe doppo mille Perdite fatte, e doppo mille danni, Efinite del tuo fen l'ampie fasille Schissaff il prò de militari affanni: E che per procurarti hore tranquille Laficiff: in preda al domator de gli amb La gloria tuo, la gloria nostra, e quella De la Città che ogn'altra ha fatta assella

Deb pria che abbandonar cotante affedie
Cagna framme dai cit en 'nofiri campi,
En Jupplizio comun con danno, e tedio
Le fparfe biade, e le magioni aunampi
Seguafi dunque auanti, che rimedio
Hauren da lus che forma tuoni, e lampi,
Che via ne feaccerà larne, e prodigi
Tratte da immondo cor da' Regni Stigi.

Altre volte ha ten, e fempre in vano Troncarci i gran digeni il cicco Inferno, Ed bor con poggia-bor con prodigio firma Infeltato ha di Roma il campo ellerno: Ma fempre il ciel con insufibil mano Prefo ha di lu particolar gonerno, Chi non ha inicjo il moto fino villuo; O non ha via, è chè di finfo priuo.

Abi non sia verebe vna Città sol babbia
Forza di conculcar l'immortal gloria
Diet; che gui frenò la cieca rabbia
Pel modo ogn'hor con immortal memoria;
Sì che poi si diunichi a gava, e s'babbia
Tal vergogna a sentir pro rogn'isloria
Di comun viluperio onde si dica;
Che spese Roma in darno ogni fatica.

Y Sossiria

Soffrir connien quanto apparecchia il cielo ,
Strazio, danno, rovinua, incendio, e morte,
Pria che melecchiard inoltra fuma va pelo,
E fiene contro il fato, e l'alpra forte;
Forfe diffolueran de membii velo
Contraire al piriti rei celetti feorte,
Che mon permette Dio cotanto a quelli,
Ched el fio gran volor fi fan rubelli.

Il configlio di noi fia che con l'Offe
Ne la naoua Città torm al ficuro;
Al fia che da le paris agli occhi afcoste
None fea gente da la muico muro;
E mentre fioi le turbe al fonno esposte;
Riccitivi teco qualche invontro duro;
E in quelebe ano si mostra il ciel turbato
Far forti alti; e ripari al seggio amato.

Indi per rimonari la perfa gente
Tral arre nebbie 5 ele mortal rouine
Proccimar d'octro a la Città naffente
Pengbino esterue genti, 6 peregrine:
Altre d'Esperia, altre de Toriente
Tratte a molliscar l'ire intessino;
Possia quand' suopo fa con moto al terno
Ear di Espol perduta alpro gouerno.

Questo conchiuso su poi con sonore Trombe proposto, con zelosa cura, Feruido a lopra ognun la mente, el core Poste a tornar dentro a le nuove mura; E i carriaggi, el militare bomore Condur seco entro a parte più sicura, Owe fortificati al nuovo albergo Munir d'armi, e d'armati il petto, el tergo.

Comparuer possia da più parti armati In picciol tempo mille ardite schiere y Dal sommo capita quiul chiamate Con ricche soggie, e diuerse handiere y Fur rettouaghe in quantiri amadare Dal Tebro al Cofron a consorter lattere Turbe, già stanche da la lunga briga, E dal furor che tanti ne gastiga.

Onini attendendo, ibe propizio il fato el lor si mostri, e la Città nemica, gli icopra le campagne, el monte odiato onde vengbimo al sin di lor fatica; Steron più di senza luigio, e piato I capicani, e l'altra gente amica, Sperando al sin che lungo il breue corso Di giorni li ciel portasse lor soccosso.

# Fine del Canto Decimo Settimo.





### CANTO DECIMOOTTAVO.



AV EA gid ıl Solco i matutını albori

Venti , e più voltcaltrui portato il gior no,

Ed altretante i lucidi splendo

Spenti, a l'Occaso hauean fatto ritorno: Dal giorno, che di tenebre , e d'orrori Ingombrò il Mogo i colli,e'l monte intorno, Quando al Duce Latin la protettrice Appar di sue bell'opre, e così dice-

Non temer Duce innitto i cafi auncerfi, Ch'hor is prefent al fraudolente Mago, Che in poc hore vedrai rotti, e disperfi Gl'odiati nembi, e te contento, e pago ; Uedrai non dubirar gl'occhi connerfi In pianto, e la Città nemica vu lago Fatta di fangue, onde la nuoua reggia Dale tue man sondata erger si deggia. Non puote al fato contraflar, non puote
Al gran difegno offar terrena forza,
Che gia prefigie è tra l'Empirec rote
Oue ils trapo glieffett non ammorza;
Qui fifo ba gliocchi il ciel, qui larga dote
Prepara que cui nulla vince, à forza,
Oue m fapremo feggio amme muitte
Ry l'alijifum amente ba giù deferitte.

Io fon del voler suo ministra, e vegno
Da lui spinta, e sperata in tuo soccorso,
Io sondatrice del tron mono Regno
A l'infernal falange so porrò il morso:
Rè al a gnis sorra miegno
L'orride nebbie al maguo discosso,
Chio suelerostila emenica terra,
Cui portar potrasi estrema guerra.

Tà intenno à sommo Duce appressa l'armi
Ordinando le squadre al di pressso.
Che scutto è in ciel, non inmetalli, à marmi
Ma del dium voler nel vostro absso.
Intanno io tentre è magici carmi
Cancellar du' Zambardo al male afisso.
Pur davari umpresse indanno uno dal sonte
Tratte di Sige, e del morso Scherome.

2 E perche

E pershe meglio il tun deser s'interni Nela speranza del voler celeste, Suell'o son che tat'or gli arcani eterni Suelo colà ne le Cume sorghe: E quaggià cinta di pensier superni Scaccio a mia voglia i nembis e le tempeste E profecessa de liveri annali. Predico altrini selicitadi, e mali.

Spari ciù detto, e d'i Stupore, e speme Lasso ripenost generolo Duce; e seco i aggi, e l'atra turba inseme Drioso racquistra i estima luce; Essa intana nuigibit ru d'espeme Rebbie, ben cauta il suo mortal conduce, Totto bauendo l'occhial che gui Brimarte Opraso bauera contro l'amogia: arte.

Con questo se ne va là daue in seno De l'arre mebire presioner s'accoglie, Il drappel de gli Eros d'infernal frene Aunire deutro l'incentate soglie; Mira non vimirata, attro di serve D'Angelica beltà che'i senso aunolge, Altro al diletto raneggiar di canto Di Srena, altro trar la vitta in pianto.

Chi per torto fentier di luce primo In ciccolaberinto erra ramingo, Chi fotto verde pianta ai rezzo efimo Sta d'amarrice Ninfa in fen folingo; Altri pofica odianda d'efer vinco Mena fua vita in dolorofo arringo, Spaneasato da larne, e da prodigi, E da voltá di morte, e mostri Sigi.

Non s'appone a l'occhial tenebre, od ombra Di finaentofo afpetto, e d'orror piena, Ma la mebia, e l'rigor diffolue, e sgembra La fua virsù che l'utte rafferena: Paffa la donna, m's s'ange, o s'adombra Per melto accento, b'eanto di Sirena, (be non vaglion fantafine, ne chimere A celare al cor fuo le forme veré.

Vade Rosmondo in miferabil vita
Trapaffar l'hore fue tra cieche Brade,
E in van dainegro offel entant l'yfeita
In cui repente ogni miferia cade;
hira d'ombre funcle vu'infinita
Torma mgombrar le confufe contrade,
Riportando al guerrier con mefti accenti
bille cinte d'orrore ombre e fyauents.

Mira pofeia Mirtilla in grembo immerfa
D'ogn miferia procacciarfi morta,
E col pantophe og "bor da giu occhi verfa
Chiamar crudo il deflin, fera la forte
Indi Erimarte tra la turba anuerfa
Goder, guidato da fallact scorte,
E ciascim'altro, ò Duce, ò Cavaltero
Cercare in darno il perduo fenitero.

Scorre col ravo occhial tra i fo[chi]orrori
'De l'atre nebbie ogni recefo a[cfo].
La faggia donna, e [pia de nuoui errori
Inite[futi ogni fenter dubblo];
Tanto s'auarza, che tra d'blorbe, e fori
Scorge vu palagio, in cui pace, e ripofo
'Prende il fier Negromate, e vi s'aggiorna
'Quad'il sol fugge, e quid d'imòdo aggiorna
'Quad'il sol fugge, e quid d'imòdo aggiorna

Non è finto il palajo, ancor che fiuto
Sia l'artifizio, e l'ornamento in lai ;
lui ello gajo bora a Birane impreje accinto
Trattal l'aferno, e tende infidie altriu i
Entra la faggia entro a l'orvibil cinto
Che non la pon tener gl'incanti fui,
Entra insufibil si, che non la fcorge
Ei, nel'Inferno del fiuo entra s'accorge.

Da potente virsă guidata, vede La Profetessi noi vedutai săngo, Trămille (Mise săssion aura sce essere si iutice empio concubo, e vego ș siu copio la Dunza iricle Rendendo il senso altrui contento, e pago, Ui danzau la quiete, ii riso, el gioco lieto vetadendo il fortunaci loco. Non lungi »fata a' vezzi del piacere Stafit l'empia (efille vnica prole; Del falfo menstator, tra vagles fibiere D'amanti, e paggi a fardanze, e carole: Appagtas, e coutents di vedere Chujo Romondo occ fi lagna, e duole; Per hauerla [chermita, e vlipe]a, Faemdo a' l'amor fio cotanta offela.

Ne la più ricca slanza, e più secreta
V son riposti i simulacri strani,
Nami del Mago s'erge in alta meta
Beizebù l'empio tra s Demon profani;
La statue d'oro, echi il assonde, o vieta
Da gli altrui surti, armate ha braccia, e
Di sulgori tonanti, e di sette (mani
E d'ampe s'act at al mistro-cette.

La base oue il Demon s'erge diritto
Tutta è d'ombre, e caratteri intagliata,
Simile a quesche in vece voò di sente
La gente ch' è dal Nilo altier bagnata;
Son'empi i carmi per cui resta assistato
Il Roman Duce, e la sua turba armata,
E d'imagini strane, e varie ampolle
Carca è la statu d'or che in lei's essolle.

Vede col puro occhial che distruggendo
Del sogace Demon timpressencio;
Estamposte e strungant rompe udo
Cou este strevianto romper puote;
Impara il modo di schiant Forrendo
Periglio iui apprestato, a chi s'immote
Atti distrugger tenta, e sar che vane
Restin le mobble, e s'altrecco si frane.

Hor mentre il Mago a fuoi diletti intento L'boretrapaffa, effa firugge, e confuma L'impreffe note, onde ne rela fento Col fafo incanto la membofa bruma: 30ffa in vn punto imprituofo vento, Che inebi ficaccia, el monte orbato alluma, Da l'antica region rifurto a i faggi Betti di lei per quei finiter maluaggi.

Fuggon le larue portentofe, e l'ambre Al fuggir de le nebbie, odefi vn fuono Ter l'acr nebulofo, e par che adombre La terra e l'eul con formidabil tuono: Refinal le valli, le campagne, 25 ombre Da l'orror mifto, e biggottio al trono Di Pluton fiagge il maladetto feme D'Inferno, e perde col fuggir la speme.

Sclleua il Mago a l'improusso moto
Tutto colmo d'orros la fronte, e'i ciglio,
Eben s'accorge a l'operare ignoto,
Che troppo e' presso il suo mortal periglio;
Corre tosto al ripar, ma trona immoto
L'oprar d'Inferno, ode d'altro consiglio,
Sarma, e s'uggir propone u'i fier destino
Del suo prossimo sin quasi indouno.

Ricorre al carro alato in cui foleua Calcar dianzi lenubis, el aer lieue, E con Cefille affifo al ciel fi leua Ratsocosis, che viè più l'aurae greue s Al cui moto el luci alto folleua La Cumana Sibilla, e non riceue, Ch'egli fe'n fugga, e doppo per oblico Calle, torni al Roman più fier nemico.

Onde per far la fu<sup>4</sup> peranza vana (on qu'ila potelia ch' hebbe dul cielo , In virti de la quale qui; profana Arte d'Inferno fa fembrar di gielo ; Tronca le forze a la turba imbumana Di Stujes, e feocca vn'unufibil telo , (he di volante quadrug a tarpa i vanni , El fa precipitar de' jumni feanni.

Fuegon gl'immondi spirti, e lassa giuso (oi Mago rouinar l'empo quadriga, Che da le força de l'inferno e fluso Fuegir non può l'insidiosa briga; (adeli carro volante in vu consuso Scoglio, oue fa di el angugna riga, Lassando con la sigua infranto, e gnasto D'augelli, e fere il blago orribit yasto. Questo Questo.

Questo

Que flo fin'bebbe 10
Que flo fin'bebbe 10 maladetto Duce.
(he cotanto infetto l'inuitte (chinere)
to cui il alma nel [en torbida] etruce
Euggl tra l'ombre [pauentofe, enere.
F prina in va de la dinina luce
Pianfe gli effetti de l'human piacere,
Conofendo (matard) il fuo peccato,
E quanto erra colus che al cielo è ingrato.
E quanto erra colus che al cielo è ingrato.

La Sibilla Cumea poi che condutto'
Hebbe al fin defiuto il gran diegno,
E'l nembo funeral fiento, e destrutto
Udde merce del fino fublime ingegno:
Le turbe acceptie dal mortal vidutto,
E le conduce one ba la fede, e'l Regno
Cefare eretta entro a la nuona reggia.
Surta nel pan done i bell' "7100 ondeggia.

Ou) Resmondo, e Mirsilla insieme accoppia, E gli sa noti gl'insernali errori, Pou si che Amor Cardenti s'ame addoppia s'om meggior sorza entro a' costanti cuori: Gradisce agunta s'inerita coppia, e gli appresta il gran Duce immensi bonori Giosse il campo intito, e la Cittade Colma di gando i portici, e la strade.

Refia libero ognun dat fier oggetto, In cui Lausinfe orror d'infernal opra, E in gico (sonsifiune, didust's adopra: Stal Poste insisto, e nel ben sar s'adopra: Indi del nuono albergo il ricco ietto Erge, aspettando chel gran di si scopra, Di dar l'altimo eccidio al fier nemico. Distraygendogli icampi, e'i muro antico.

Intanto il Rèdel Fisolan contorno
Offinato i accinge a la difela,
E redendo di nuono apparfo il giorno
Fugato il nembo a la campagna illefa:
Rinforça a fine poter le mura intorno,
E i cuori inflamma a la mortal contefa,
Le none febiere al fino focco fo pronte
Elevrita, el fincita adito a d'onte.

Costituifee a difensar le mura
Doppie guardie, a cui di largo stipendio
E con stato i suo megano gn'hor procura;
Schuar del campo il militare incendio;
Armonte è seco, e'i vulgo asfretta, e cura
Suegliando in esfo vn marzial compendio,
Comanda, e ssorza i guastitori, e quelli
Fabri d'eccesse tovri, e di Casselli.

Fà in brene tempo rifarcito, e faldo Da folleciti sforzi il fatel muro, Ré temedo di morte avduo, e baldo Entro a la regia il Ré vinea ficuro: Sol proua per Mirilla hor freddo,bor caldo Timor con muto fpanentofo, e duro, Che per non rittonarfi teme ch'ella Ron fia del fer I clant rimufa ancella,

Teme che morta sia, teme che amica Restata sia de l'amato campione, E del nome di lui stata nuncica Per quel che occorse nel rinchiuso agone s E schiuando ogni ris sino, ogni satica Per la perdita sia tentar dispone Saper di si gran satto il certo sel vero Con insolito, e cauto magsifero.

E per ciò fartra la real fua corte
Sceglie a tal fatto il Fiefolano Alarco,
Haoma d'animo tervibi, che ai morte
Sprezza, e d'Inferno il formidabit varco;
Noncura quelli tor difefe, è feorte,
Pla foi ficinge la faretra, e l'arco,
Vantandofi fipare entro al rifiretto
Del Trincpe Roman l'opra, e l'effetto.

Parte, etiem nel paritr feereta vua, Che ben la sa per punto, e giunge ratto Ne la nuova magion feereta fpia De' Latini imitando ognopra, ogn atto; Paffeggia cauta, nel' penfice difinia Chiede, e rilponde, e notat modi, el' fatto, Porgel orecchie, altro fingendo a quanto Ode vijir da lebocche, obtafmo, o vanto.

Chiede

Chiede Jouente altrui, qual fia tratante Bellicofe falangi il più fublime; E de' fer Latrui dipi (albante; E di prudente cor qual più fi fime: Tanto s'aggira al fin che ode,che amante Stafii Mirsilla tra le teste prime Del gran Rosmondo fid'amica, in cui Ha pofto it colmo de gli affetti fui.

Ode come di lui nouella sposa
Tra pochisimi giorni anco esfer deue,
the che in regla maglon vita amorosa
Le appressa che dat ciel grazie riceue:
Senze da parte poi come riposa
Cesar con l'Oste per più duro, e greue
Sforzo irritar tra poco tempo al muro
La doue pensa trecan viver siaro

Vede che a quello fin dinerfi ordegni
Son fabricati da le turbe a gara;
Ed imacchino constat, e vari ingegni
Surge, e di sforzo la Citta preclurat
Mira di guerra estrema estremi fegni,
El'armi, e fasti chel Roman prepara,
Spia de la cuna occulta occulti ingann;
Ed ti felose non romone, e dann.

E fe ben mira in parte, in parte intende Le confulte, i disgni; i modi, e l'opre, La mente fue percio paga non rende, Ng a pien de l'enfi altrui l'ordin discopres Verratera L'altre penetrar l'orrende Insidie occulte, che la terra copre, Per questi niuessigar, dunque la mente Aguzza si, ma il ver perciò non sense.

Tanto è defio di penetrar l'interne Fraude, onde possa il Re'trouar disesa, E disuelar de l'orvide caucre desse son cauto opra la preparata osse de l'el damo los propinesso non comprende, Re's sima con saluar la vita illesa, Par che riporti la coman salute «« Il pas signo con immostal priente». Ph), e più giorni si trattien per questo
De la Cittade auversi hor dentro, hor suora
et tutto si poster cercando il resio
De gli occulti disenzi iluoghi; e si hora:
Patt anto al si me s pia, e ho manssesto
Fai si no trattato, e la lunga dimora;
Occulto osservitato de cor pensieri.
Occulto osservato de cor pensieri.

Ma ventura di lui fà che quel giorno, Che discoperto fi de la Cittade Fuora era Vicito a contemplar d'intorno Le nuoue mura, i portici, e le strade: Onde post è Aggendo far vitorno, E saluo vicir tra le nemiche spade, Uerso la read riesole siguito Discento armati in più parsi ferito.

I la fuga d'Alareo un rumor forge Di Hrepisofo fison che ratto cerve A l'orecche di quel che eccelfo feorge Il baffo pian d'un eleutata torre: Sapre ratto una posta onder riforge Gran turba fuor che'l Ficfolan faccorre, Ributtando il nemico, e lo riceue Entro a le mura affattado, e grene.

A furiadi ferite, e di percosse Tornò l'audace sinol suggendo in campo, Di rèlassado le campagne rosse Con fera guisa, e spuentoso inciampo; Evi faria perito si non sossemos; Che nuona gente armata per suo scampo, Dal ser Nigeo respinat un suo soccosso Cosse por campo de attrata sur al morso.

Torna represso il Fiesolano audace
Entro a le mura, indi cesso il tumulto,
Però che l'Sol con la dutura face
Cadde nel mar lassando il mondo inculto;
Alarco intanto intreptao, e loquace
Il gran secreto al Re non tenne occulto,
Madel cauto nemico il senso, e l'orma
Auanti alui prostrato a pien l'insorma.
Inuito
Inuito
Inuito

Inuito Re l'imposse

4 moit esse trimposse

5 moit esse trimposse

6 più profond sens penerai

70 el immuco, e i gran dilegni appresi

Ma dubbio èl moto di quanto ascotta s

Di cui non potei far l'opre pales

4 per roppo cercar, quasi la vita

Lasa, con guiderdon d'ampia ferita.

Ecco il fangue ch'o verso testimone
De la mia fedetade, eccoti spetto
Nunzio fedel de la mia intenzione,
E chiaro segno del mio viuo affetto;
Mirtilla in cui nostra speranza pane
Ogni falute, è chiuse entro at ristretto
Del ser tattin, non prigomiera, ò serua,
Manuoua sposa, e verso noi proterna.

Ella è ferua d'Amore, ella a Rosmondo (rado nemico nostro ba dato il core, E depofio de l'arme il grane pondo, Sol defia feco oprar l'armi d'Amore. Spofic è già fatta, e con defir giocondo Cefar l'accoglie, e gli fa grand'honore, Che [pera in brene con l'imitro feme Dentr'ambi a Ryma r'unerdir la [peme •

Ma peggio v<sup>2</sup> che da feereta parte Verra ira pochi il la febera a rmata Entro a Fifol per fpeco fatto ad urte, Portundo infidie a la Città guardata Di quefla affocia trama bi intelo purte, S parte refla al mo peufier celata, (he troppo affunto, e troppo è pien di frode Il Roman campo, e chi lerges, e suffade.

Ne la nuoua magion lurgono a gara

Ascole infide, e munizion da guerra,
E fuor nel campo in ru s'erge, e prepara
Graus forzo in defiraçion di nostra terra:
Da quanto bò vitto dunque è Rege timpra:

E frenar l'ira cò entro a i cor si ferra,
E col fenno, e con l'arme; si per disgni
Render saluci, e militari ordegui.

A quelli detti era presente Armonte, Cui mal poet sossiri, ela superba fronte Eglocchi bitchi, ela superba fronte Cosmo d'altero sidegno irato scote; Unuos serva sindugio calar giù dal monte Armato, e ritrouar le sirade ignote, E mandar poi Rosmondo essinto al piano Armania si piè del general Romano.

Crefce lo fdegno in lui , ne troua loca
Tanto l'afflitge l'amoro fa infaina ,
Che quafi onda bollente fopra il foco
Freme da immenfo duol trafitto, e finaniaz
Prende Megera in lui inouello loco ,
Ele vificere, el cor gl'arde, e dilania ,
Post l'empia Celofia gli colma il feno
Con "Angui armati di mortal veneno.
Con "Angui armati di mortal veneno.

A pena il Padre 33
A pena il Padre 34
Tutti zelantii ficoi più cari anici
E cosi d'ira, e rabbia è fatto cieco,
Che vnol foletto r[cir contro i nemici;
E fenon che di nuovo il mondo cieco
Febo lafò cercando altre pendici,
Effo contro il voler del veccho Padre
Seco farsa tra le nemicho fundo fundo

Disposto è ben come il mattin s'aggiorni
Passar soletto a sar l'estrema proua;
E veder di Rosmondo vitimi giorni;
O versar dal suo sen agrunga piona.
Et a pien vendicar gibauti scorni
son sier'oggetto di miseria nuoua;
Rè può col sonno ritrouar quiete;
Che in darno asperge in lui l'onda di Lete.

Mentre cossui da gran dolor trastito Dessa del nuovo giorno i chiari albori, Mitrilla ardita, el luo Rossuodo invitto Cercano il sin del lor bramati amori: E per tutto osserva quanto prescritto Il Ciedo bauca dai più ssibimi cori, Scedo letirsa in rin pronuba, e guida Edel loro Imenei compagna sida.

Scende

Scende Amor con le grazie, e d'aurea face Alluma il cor de frostmati amanti; Runzio d'alto giori, mungio di pace Angurator di titoli, e di vanti: Ng giojici il gran campo, e con viuace Appiauso alterna armoniosi canti, Al cui feruudo suon Marte, c Bellona Tortan concordi a quei palma, e corona.

D'allegrezze, di Ípaßi, e di contensi Suona per tutto la nouella Reggia, Oue rifi, ditetti, e gandi ardeni Han la fubblime, e fortunata feggia: Me gode il cielo, e di fonori accenti Semina il buffo mondo "regnar deggia Con la felice coppia l'ampia prole, Che vícir deue di lei rotando il Sole.

Mostraua altrui tra mille illustri imprese
Del quarto Duce Etrusso a pien la vita,
Ch'ella che molto s'eppe, e molto intese
Prosetata l'hauca possicia, e scolpita:
Di cun prima intata sinste, editese
Ne' ricchi marmi, oue culta, e gradita
Real donna vedes intular feconda
Di seme eccesso do bor di grazie abbonda.

Inditiesa fuelar dal Regio feno
La nobil prote al flusua" e-Truo in grembo,
La farfi al gran mutal puro, e fereno
Ilicit, verfando in lui di fiori vin nembo;
Gioir portando al Mufittie in feno
Garona, e Senna vin rugiado o lembo,
E con ilquidel infet I Tofchi fonti
Carchi di perfe featuri da' monti.

Mirafi al gran natal florir vezzeja La verde feltaa a far frutti floati, Eda la fipna germogliar la roja, El nettare fillar da lelci caui: Fuggir dal mondo rio l'eda noisfa Torrando feco venti; e uembi grani Ein rece fuo tornare ii fecono De le fante virtà pompa, e decoro.

Nefert le Monarchie, El'imperije, Regni Si muran pofeta al gran natal di lui ; E dar la terra, el ciel fublimi fegni Pe i fecoli auuenir de' moti fui : Laffar le fere i loro rfait fagni ; E le ferpi il velenterror d'altrui ; E per lojcure valli , e trale felue Ir concordi pafeendo armenti, e belue ;

Si mira al nafeer (no Regi fublimi
Principh, Duci effer concorfi a gara ;
El a pode bonovar con don oppini;
E con letizha gloriofa, e rara :
Indilocata in cuma effer rat i primi
Seggi portata reue rente a fara,
E prender poi dal ciel norma, e figillo
Ter cui la mente, el cor diainet tranquillo.

Vedeți poțeia altroue aunotto în fațee Fatte d'infegne, e dinmoortal trofei, Totis per forze di mortali ambațee Da glaui eccelfi, a Regi, e Semidei: Eccol pou teo di nettare li pațee Stillato în terra da Juperni Dei, Mudrici fon le Grazie, Amore ê fabr**o** De liquer porto al parçoletto labro.

Garzon felice in altra parte scopre
La Profetes gi al Eroc crescente,
A grani ssuda intento, e nobili opre
De' cui si nutre la sovrana mente:
Gran cose apprende, cui ssudando scopre
(on stati eccessi cie in se surger sente,
Enel suo cor done virinte alberga
Tengon grani pensier sibilime verga.

In altro lato in gionenili ardori
Tra gloriofi fectri oprar fi vede ,
Ne traftuli di morte, e ne findori
Gran cofe, e riportar vittorie, e prede :
Trattarle Monarchie, mercar gli allori
Con mierto d'opre illustiri, alta mercede ,
Sublimar la virth, locar beata
In fommo trono Astrea dal ciel traslata.

Eccolo in altra parse quasi. Atlante
Suppor le spalle a le rotanti stree,
El gran pondo soffrir, Gioue comante
D' Etruva insutta, bonor del Trace arciere:
-d cui soucet sa voltar le piante
In suga, esbaragliar l'armate schiere,
l'al Lunaccellifar di etro s'angue
Con sero scornod e l'infernale angue.

Ecol gionancillistic, e Ducc invitto
Il agmico rigor supporre al morso,
E sognidabil più che non e servito
Porso di gloria al faticabil corso;
Conculcar sempto, e soluenar l'affitto,
Riuolger l'alme al celeste concorso,
Econ somma para dementa, e sinto ardore
Indiger unter su demente, e sinto ardore
Indiger unter au demente, el core.

Crefeer con glanni in gran vita virile
Dicelefte virtù nutrendo l'alma,
Pofcia fi forge, e d'ogni penfier vile
Scarco, portar la generofi falma:
El fino nome fouran da Batro a Tile
Spandere onufio di corona, e palma,
Quafi nuono Alefandro, e con profondo
Senno, e valor, farfi fuggetto i mondo.

I spauentar trionsator de gli anni Colcore accinto al regno de le stelle, Indi si scorge, e con dorati vanni Spiegare il volo a le magion più belle: E in tutto scarco di mondani affanni Calcar le nubi, e le mortal procelle, E la soma deporre onde l'altero Mondo acquistossi, e lo stellato impero.

Di tai figure era adornata intorno
La fala iluftre del real palaggio,
One lucente emulator del giorno
Ricco Piropo feintillana vn raggio;
Ed perle, ezaffir moft ruas adorno
Il bel ricetto in cui perpetuo Maggio,
Fean garreggiando armoniofi angelli
Rinchiufi m gabbia leggiadretti, e fielli-

In coit vara, e prezio fa stanza
(ol gran concorfo de gli Eroi famosi,
Cefar comparue in placida fembianza,
6 feco a paro a par gli amati sposi
7 paglias gran tempo in feste, e danza
Di quella motte, e in bei guech amorosi;
Remiraro ammirando i fatti egregi
Del aucoo infante, e fortunati pregi.

Seco era la Cumea, che i gesti illustiri
Fea noti a l'hor de la sutura prote,
E seco a par de successivatione l'imprese che boggi il mondo bonora, è cole:

M paragon di cui quas l'ingustri
Son l'opre bumane in questa bassa mole,
Sappaga in vagheggi ar l'altera pianta
Il Roman Duce, e s'uno gran pregi vanta.

Indiqual padre che al figliuol pronede Amoroĵo di lui vitto, e teforo, Fail buon Rofmondo de Ipalagio erede Con altri donis, e larga fomma d'oro: E del fuo benoprar maggior mercede Gli apprefla, e feco il trionfale alloro; Indi fi parte, e festeggiante, e lieta Surge la noste, e le grand opre acebeta.

### Fine del Canto Decimo Ottauo.

#### ARGOMENTO.

Dale furie agitato Armonte scende A l'Arno, e fa gran pugna con Rosmondo, Resta nel fine estinto, e morto ascende Da' suoi portato al Re poco giocondo; Fansi l'essequie ; Ircan sprigiona, e prende Gli aunersi, e di lor sangue sitibondo, Tutti rabbiofo vecide, intanto al muro Porta Cefare affalto atroce, e duro.

#### CANTO DECIMONONO.



formator del gior-Richiamo l'hore al

grand'pfizio inten E nel carro s'asside d'oro adorno

Risuegliando i mortal da l'Oriente: Che sollenata il fero Armonte intorno L'orrida faccia, e viftoil di nascente, Dale furie infestato a tor licenza Corfe del padre a la real prefenza.

Quel con Rosmondo in ogni guisa esporfi In chiuso agone a far mortal duello, Nè mas più dentro a Fiefole riporfi Finche non veggia in terra eftinto quello. Ne puote al suo furor configlio opporsi Per distornarlo dal defir nonello, In van s'affanna il genitore, e' suoi Per arreftarlo generoli Eroi.

O N cost tosto il Al fin vedendo l'oftinata voglia Del furiofo figlio al forte Ircano, Manda vn' Araldo fuor de l'ampia foglia A portar la disfida al gran Romano : Quel fe'n va ratto, e di quanto s'innoglia Il penfier del suo Re fa noto, e piano, Al gran Rosmondo, che gioir fi mira Al grato annunzio, indi auuapar poi d'ira

> Accetta volentier l'afpra contefa Con licenzia di Cefare il guerriero, E'l core accinge a l'honorata impresa Sperando rintuzzar l'orgoglio altero: Torna l'Araldo in Fiefole , e l'accefa Fiamma raddoppia nel fouran penfiero. Quando gli dice che oltremodo ardito Hà Rosmondo accettato il fero inuito

Poi che la fama diunigò per tutto Il contrafto mortal de grandi Eroi, E che douea Rosmondo in fero lutto Esporsi in mezzo a tanti piacer suoi t Occhio non vi riman, ne ciglio afciutto, Ne cor che al mefto annunzio non s'annoi ; Ma più d'ogn'altro di tal fuen si lagna Mirtilla, e d'afpro pianto il petto bagna.

3 la forza d'Armonte, e l'odio interno, Ch'ei ferba in fen contro al fouran conforte, Sade l'incerto fato il moto alterno, El variar del cafo, e de la forte: Ne di lui che'l fuo cor tiene in gouerno Far non può già, che non tema la morte, Con lui danque mestificima fi duole, E sparge in darno il pianto, e le parole.

Intanto al fuon de militar metalli
Vent fi feorge il fuefolan campione
Accompanto da fanti, e caualli
Per feco entra nel marziale agone i
Scendon le febiere da fublimi calli
Ouel Armo fi mefec col Augnone,
E facenno al Roman, the a lo steccato
Senz'altro indugno fi prefentaramato.

Chiede l'arme Rosmondo, e'l tergo, e'l petto Di lor v'adorna, e và veloce doue Il pregiato defrire tra molti eletto L'attende, e corre a le famole prone : Efcon feco del muro, e del difiretto Del campo molte turbe armate, e nuone, E doue il fiefolan guerrier l'attende Giungono Jeco, e l'an pinara le tende.

Jorge tra la Città nouella, e'l chinfo Campo fearco di piante ru prata ameno, Circondato di colli atto a tal'ufo, E colmo d'erbe, e fior la fronte, e'l fenog Questi on piecciu momento fu rinchinfo Da trani, ed affe, e sgombro anco it terreno Da glintoppi noiofi, e da le glebe, E dal rumor de la noiofa plebe.

Coprons i muri in vn momento, e'liti
Di gente armata, e difarmat a usseme,
Per veder tratta de' campiona arditi
Il sour humano ardit; le sorze estreme;
Escai gran (apitan con infiniti
Eroi, seco è birtilla, che ogu hor teme
La Hrana pugna, ei la conforta, e singe
Datel' situor, che a panenar la struge.

Ma in questo a suon d'arguse trombe in cape Entran gli ardit èvoi da varis lati; Oue presso a le porte senza inciampo Eran dentr'ambo i pasiglion tiruti: Ou toste l'afei in gussa d'avero lampo L'un contro l'altro d'aspro s'degno armati, Mosser relocci corridor destricci La tutto coso impetuoss, e seri.

Tremb laterna al formidabil corfo Con fera fcoffa, enc, crollar le valli, S'vrtar fiaccate l'affe, il petto, e'l dorfo Crollando a forza i corridor cavalli; Chi veduto ba tal'bor fiancilco orfo Pugnar col Tauro in disupati calli, Che vn per fuggir la morte, vn per forbire Che l'altro il fangue, opran le forze, e l'ire.

Mirando in mille schegge andate al piano. Le saldelante i due campion seroci; As la fada fata possi la mano Tornarsi incontro intrepidi, e veloci: Il fero Armonte d'ure, e rabbia in sano Con atti orrendi, e con mordaci voci In vn tempo a Rosmondo il core, el petto Eere, col servo 'vn, l'altro col detto.

Fù graue il colpo sì, ma via più graue
Fù' I luo fermon, che gli risfife il core,
Risponde al ferro foi con quant'egli haue
Ne forti membri fuoi forza, e furore:
V'oppon lo feudo Armonte, e nulla paue,
E in vn punto fofpinge il corridore,
Volain pezzi lo feudo, e difarmato
Laffaet fiero Etrufcio il mano lato.

Bestemmia il ciel quando mancar si vede Il pertinace Caualier lo sendo, E per quel vendicar s'inalza, e riede Col brando eretto al periglinjo ludo: Ma'l bum Latin che'l gran periglio vede Drizza la spada ou'te del servo è gando, E non punto il serisce, indi al riparo Curre coi brando, e col sorbito acciaro. Lo fundo, el brado a matepo al colpo oppone,
E fa vano d'Armonte il fier difegno,
Che banea da fender hii fin fu l'arcione,
Si che n'auu ampa di rabbio fo flegno:
E in guifa tal el Filisto Sanfone
Doppia le forze, e perde il raro ingegno,
E quanto a due man pob fopra la fronte
Lo fere, e carea in vn di feorno, e d'onte.

E fe non che l'elmetio cra pur quello, Che zinfe il capo del Troiano Enea, Del Fiefolano braccio il colpo fello Il capo, il collo, el petro gli fendea; Nol taglio gisti ma gl'entro di i ceruello Di modo tal, che per terra cadea, Sel buon Rousno ergendo il capo, el collo Nol fostraca dal perigliofo crollo.

Riporto il gran Rosmondo intorno gira Vergognofo la vifla, e in guifa tale Di feroce Leon rifueglia l'ira Com la vergogna, e'il fier nemico affale, Cala vn fendente, e doue pon la mira Giung ed a punto, 3ì che vetro frale Sembra l'arme di quel contro la greue Spada fatal che'il fangue auido beue.

Quando rimira Armonte incifo il fianco, E fuori sifcir da la Ferita il fanguo, E fente vacultar languado, e sianco Il braccio insitto, el fienol cor che langue; Come rabibila il yer a cui viem manco La tolta prole, ò formidabil angue; Da grane [degno punto, ii ferro firinge, E contro il bono Latiu ratto fi finnge.

Tutta la forza fua, tutto il furore In quel punto il guerrer dellando aduna, Manda da l'elmo fuor l'accefo ardore, Est rabbia la faccia, el petto imbruna; «I sitto de linfolito ranco Congiura feco il fato, ela fortuna, E con ogni fuo feruido potere Di nanono il homo guerrem el elmo fere.

Corre cauto Rosmondo a la difia,

El Gudo vi oppon groffo, e tenace,

Na poco giona a la prefine offe fi,

Che tusto diegno il ficiolan gli face:

Letun ono vompe gal, ma si gli pefa,

Che nel tergo al destriver languente giace,

Raddoppia il colpo Armõte, ma fi in vano,

Che lbuno destriver da lui fe n gli ontano.

Oche fia del canal feroce il fenno,
Olo fianento, ei fi inciò da parte,
Si che l'affre peroffe a li mon fenno
Oltraggio alcun, ma giro al venso fiante
Hor qui de l'ira infuja altro che cenno
Mirar fi può che violente Marte,
Le fiare addoppia poi che fi rifente
Itrimorito Eroc di idegno ardente.

(refee con l'ira in ambidue l'affanno, E i alternano i colpi a mille a mille o, S'rtanie [pade orribinmente, e fanno Surger da glurti lor faci, e fauille: Saggingne pena a pena, è danno a danno, Sdegno a flegno onde geme in fiuon di [quille L'arme percoffa, e formidabil viifa Lapugna fa, coe altrus turba, e contrista,

Non così spessi da t'aer sonante Surta d'atro vappro grandine scende, Quanto son spessi cosòn, o da le piante Fronda al lbor che Aquilon le selut costrade Manda il comun suroro ogu'arte errante E d'ogni schermo lor vano si rende, Ogni punta, ogni taglio, ò sora, ò taglia La una carne, ò s'incantata maglia.

Colpo non vien da lor che Lirga piaga Mon apra al alma entro d'ior petti infula, Plaga non s'apre in que i fenno allaga Larme di fungue r'i la vita è confula; Né per intocolprintfilm a'apoga Se non refia dal fen la vita efilifa, Orribie a mirar la pugna forze, 6 fpauento, e pietà ne' petti porge, Con orvibile imma, o hor seema, hor cresce N. glinssic, secretari il moto, e l'ira, e i aljano, e i suro consonde, e mesce Ugual virtà che al sur vantaggio mira: E i vano, e ilatro a cuita gioco incresce Tutto zelante a la vistoria spira, Assertando al suo sin l'orviba pugna Col servo alto il vigor la morte impugna.

S'aggirar tanto, s'anto fer che infieme
S'auunjer cou le braccia entr'ambit tollo,
E fuelts del arbinaccia forte effection del parin terra orribit crollo:
One cadutio funn s'aggira, preme
Per far l'irato fuode fir fatollo,
Uerfa Armonte dal fen funguigna vena,
Elangue a santo faticar lalena.

E perche dianzi de le spade prius; Restar causi teatando altri partiti, Per far de corp lor sanguagus rius; I micidial pugnali baucan gremsti: E d'indegna vitta venuti schimi Prostrats in terra diventian più arditi, Nouelli Antei cercando con ognopra L'mo, e statro a triusta pistar di spra.

Hor menar tenta oğnun furtiuz İtrada
Aprire al ferro, en porre ala guerra,
Ed oprar i: che a fosto entrar fe'n vada
Ilcorpo auuerfo, e premer l'ampia terra;
Armonte infuriato intanto bada
Reliar fublime,e't buon Rosmondo afferra
Sforzandofi voltarlo foprasi fuolo,
Ma premendo le pizgbe, accrefee il duolo.

Sente Rosmondo che l'erudel viusle Ne l'affannarfi più ficuol diuenta, Percià con doppua força +4 monte affale, 8 per fopra reflar vie più vitenta: Int'l gremific oue l'bumor vitale Efice vermiglio, ele fue forçe allenta, E cost l'avge al fin che a vuux força Sotto al fuo impero a fotto entrar lo sforça

Nel vario aunolgimento al fin fi tronie
Di fotto Armonies al principe fourano,
Che per far di valor felfrema prona
Muone dietro al fivor l'inutta mamo:
Nel alternar di feolfe, di fremer giona
Di quei ch'ogni fina forza adopra in vano,
In darno sbiffa, e in darno ira, e vigore
Mesce per far perdente il ninettore.

Come aunien se salbor neloce belua

Dien sopraggiunta da Leon repente;
E da quel posta in terra in nuan s'imbelua
Oprando in darno lugna adunca, e'i dente:
Freme al fremer di sei adensa felua,
E d'ogn intorno alto rumor si sente;
Tal sembra sotto al principe sourano
Tutto rabbioso si fier sigluod streano.

Chiede pietofo il joi Rosmondo a quello, Che deponendo il naturale orgoglio, Ceda placato del mortad ducelo dello ceda placato del mortad ducerdo glio; Multimprefa, el funeral cordoglio; Quel più s'inafpra, e può vitrofo, e fello Diniera qual fuol menir per uento feoglio, E tenta unitama furrino il braccio Oprare, e fottar se dal grane impaccio.

E in cambio di vifosia fremer s'ode Qual tra i nenofi colli un uento alpino 9 O vapor denio ch' atra nebbu annode O furor d'onda a l'impeto marmo: Teme Rosmondo la nemica frode 9 El variar del cafo, e del defino 9 Ed el'indugio fuo penito affretta La man veloca el ultima rendetta.

Alza il possente braccio, e mentre Armonte
Per nicirgli di sotto in uan s'aggira.
Dicci volte nel petto, e nel a fronte
Gl'immerge il duro serro, e smorza l'ira;
Empie morendo di bessemine, e d'onte
L'aer quell'empio, e suorco la sugue spira
Tutta s'aguo, e suorco la sugue spira
Tutta s'aguo, e suorco l'anima immonda
Enggendo ratta di Coctto a l'onda.
Morto

7760760

Morto il possente tree, lieto Resmondo In più si drizza, ed anelante, e ssanco, Resto dal tetro sangue il ferro immondo Il ciel ringrazia, e sel ripone al fanco; Gorre Cesare alui con cor giocondo, E mille volte abbraccia il guerrier franco, Corre lieta Mirtilla, e seco a paro Brimarie ardito, e ogni sgnor più raro.

Fù portato di pefo al padiglione Sopra le braccia de' pietofi amici, Oue com medicio beuol prouifione Giunti eran molti a far gli ufati rifici? Reftò mirando la crudel tenzone Smarrito il Re co i Piefolan nemici, Ed i firidenol gemito, e fopiri Colmar la Reggia, e' fuoi fuperbi girì.

Impofe nel partir de lo steccato
Cefar, che fi rendesfie il corpo estinto
Al drappel che con lui disfeef armato v
Uirtù stimando ester cortes el vinto i
Fè dunque il morto Erco prefo, e portato
In Fie fol da l'amiche braccia anumto,
Edel s froce i tranche l'utto a pieno
Uided ad murie posso soprati seno
Uided ad murie posso soprati seno.

Freme di doglia il fire quando riguarda Lui che cotanto amò, di spirto priuo, E fa de'langua'd octoi mentre il guarda Pioner di pianto e facerbato vn riuo; V'accorre ratto ogn'altro Eroe, nel carda Verfar pianto da gl'occhi intempessimo, Serpe l'ira tra'i pianto, e' cuori incita A la rendetta, e a mon extra di vista.

Torna mista col duol confus Aletto Con l'infernal veleno, e con la face Accesa in Flegetonte infiamma il petto D'Ircano, e d'empia vabbia il sen gli sface : Ferue in tutti ugadamete il crudo affetto , E ladisperazion s'ange , e dissace , Commando l'orbe aunelenate menti Con rabbia interna de l'accese genti .

Unol disperato ognino morire, e prima, Che ecdere al Roman perder la vista inna Kle più del Roma, e del b'onor sa ista inna Kle del tesor che più le meuti incita: Dunque col dono che a stuti rode, e lima Il petto, Ircano a la vendetta inuita, Dessando venire a l'hora estrema, Che sua ronina il campo colga, e prema.

Strabocchevole [degmo i petti irati
Sueglia a la guerra , e la quiete aborre ,
Sodom per tutto gemiti , e latrati
Del vulgo che a veder l'effinto corre;
Indi guerra gridar da tutti i lati
Empiendo d'arme ogni cleuata torre ,
E [perando zelanti in lor fainte
Mista di Jagno fuficiar virinte .

Intanto il Ré per le funcbri pompe
Del figlio insista le dolenti fibiere;
Se con dolor choe i duri petti rompe
Veste di negro i manti, e le bandiere;
L'aer percost au mon ange, e corrompe
Dal fospirar di quelle turbe attere;
Concorre al fuon di strepitofa tromba
Cisfenno al tempio one atro fuon simboba.

Per tutto oue si possa, oue il severo Varcando vien col vinerito busso, Che a rimivarlo ancor do scuro, e tetro Timor s'al cor veni timido, e angusso, son sera vissa, e tamonte il muro onusso, Appar d'orrida morte il muro onusso, Che in mille, e mulle guise era dipinta Da mano udultre, e real oppre accusta.

Dietro acui poi rigando l'ampia terra
Mille infegne feguinn, mille trofei,
Dacflo vinte, e depredate lo guerra,
E tolte a farza a Duci, e Semidei;
Giunta l'ampia nazion ch' intromo ferra
(on ricca poupai regi maufolei,
Fù l'efinto guerriero in degno loco
Tofko appreflando in vn la pira, el foco.
Honorato

Honorato l'Ameta d' fuon di carmi
Da dotte lingue alternamente espossi;
Fur da pir man sporz glieretti marmi
Glinceneriti suon membri ripossi;
E satto in cma va bel trosse de l'armi
Con quessi accenti a simil sin compossi;
Entro aquessi vena con Armonte l'arte
Giaciome Glinti; el grand bonor di Marte
Giaciome Ginti; el grand bonor di Marte

Fur poficia intorno à l'arca in varie guife Sculte mille virtù cinte d'alboro, E di color diuerfi armi, e duufe Tra barbariche pompe ampio teforo; Dato fine a l'efequiet il Es' s'afife Nel trono cretto al funeral decoro, E mimi note contro l'armi aunerfe Unlto, il prefente giurmento aperfe.

Io giuro (odami il cielo, e'l basso inferno)
Rendepor l'armi mai, non depor l'ira,
Se pria non pongo con silenzo eterno
L'uccifor de miei sigli in ampia pira;
Prenda danque di me' Pluci il guerno
Con l'empie surie cui dal grembo spira,
Uada il Regnoin rouina, e i empia il tutto
Di morte, ed o'n vonina, e i empia il tutto
Di morte, ed o'n vonina, e i empia il tutto
Di morte, ed o'n vonina, e i empia il tutto

Pur che nel cader mio con regual crollo Caggia diffruito il traditor Latino, Fiaccando a par con mè la fronte, el collo, Onde ne gema il regno di Quirino; Ed'ampia strage il monte, el pian fatollo Ponga omai fine in tatto al reo destino, Vada il mondo fossora, e perda il cielo Laluce, el moto a fosso in ettro velo.

Cià detto spinto da incredibil pena Qual vipera calcata, o crudit angue, Chiede va drappel Romen che a la catena In tenebrofo luogo anninto langue: E per davea di suro priù polfo, elena Gir scanna di sua mano, e torbe il langue, E con il crudo e se mpio ogni altro alletta «Ad inassori in emati a le vendetta.

Beneil vermiglio jumor dal fen bollente A força tratto, e da gl'incificuori Con firatoror l'insiperita gente Infiammando il penfier d'aguali ardori : S'irrita di ciofun la cicca mente Suegliando a gara in lei mortal furori ; Corra a le mura impetuofo, e grada, E com mili tumpoperi il campo sfida.

Il fouran Capitan punto non cura
De disperatile bessemmie, e l'onte .
Mas l'acro appresache a le inuitte mura
Dessina con servor volter la fronte.
Perciò con tutto il cor setta, e proccura
Mille menti compor, mille man proute,
E intanto de le nozze il sub hamato dessemmento de la consensa del consensa de la consensa del consensa de la consensa del consensa de la consensa de la consensa de la consensa del consensa de la consen

(orteggiatori fon 33 (or piaceri La giaconda allegrezza, il giaco, el rifo, Che fin fempre fipintra diletti veri Nel amorofo cor dai dual diuifo: Rimbomba il ciel di gaudio, e' petti altera Inchia Amor con baldanzofo vifo, E di vaglo tornei, mufiche, e danze Suonan le piazza e le rompos fisiare.

Ceffati giuochi, c gli amorof, fopfit,
E fopraggiunto il di prefissa l'opra,
Onde a l'isfole armato il campo pafis
Per mandar la real magion fosfora;
Ogni supremo Duce a l'arme dafit,
E pc'l vegnente giorno in vn s'adopra,
Il General con l'attra turba magna,
Efone cinti d'armati a la campagna.

Di macchine munito, e di trinciere
Torna a' depoli alberghi il campo ardito,
Salluaga, e rinforzar forit, e frontiere
Fd d'oga intorno dal drappel florito
Indi poi raffegnar l'armete febiere
Col grame fuon del marviale inuito,
Difpon di nuono i Capitani, e quelli
Condostiri di torri, e di cafellii

Pa Rosmondo d'ognun Duce, e maestro Dandogli uguale a sé potere, ecara-so Onde ò se'n vada per camunis terrestro. O per aperto ad espugnar le mura: Sdegna l'inuitro Eroe pensser sinettro, Ne's vuol guidar l'incognita congura, Che silma opra congiunta a vil persidia L'andar coperto sotra esso qua sineta

Ricusa dunque il generoso Duce D'assalva la littà per vicca strada, Non che tema guidare vue mon luce Per cauernosa vial ampia maspada: Ma puì dritto desso nel sen gittuce Cui sopportar non vuol che ascoso vada, Dunque a Brimarte Cesar di sotterra Impon che porti a la Città da guerra.

L'infidiofo incarco volentieri
Accetta il Duce ardito , e mette in punto
Per poi feco condur m'lle guerrieri
Con cui per là paßar prende l'assunto:

Chiama seco a tal sin mastri, e ingegneri, Che tal'opra trattar sapean per punto, E con lieue di ferro, e pali, e marre Por per la caua aprir, puntelli, e sbarre.

Non vuol Mirtilla in quell'estremo giorno
V scire armata contro il forte Ireano,
Ched il arg gii parria graunoj Corno
Contro a lui fulminar limuitta mano:
Resta dunque a guardar le murta nitorno
Dela nuona Città pe'l gran Romano,
Con cinquecento Eroiche seco armati
(estare al ligatir gi Phonese lassatire)

Da quattro canti il General destina Affair la Citrà senza la tomba, E per portar colò maggio rrouina Le torri acconca, e la rotante fromba; Indi la pronta voglia, e repentina Pànota a suon di risonante tromba, Che al destinato assiato con sonore Strida, inuita le surbe al mouo albore,

#### Finedel Canto Decimo Nono.



# ARGOMENTO.

Da quattro bande il fier Latin l'alfalto
Porta repente a l'ejole, e difone.
N' l'un Rojmondo, che l'tenace finalto
Tinge di jangue, el tutto in votta pone;
Muore il feroce ircande innere in dive,
El a Cejarea spada in terra il pove,
Efce Brimarte al fin dal chiujo loco
Piejol mandando vinta a ferro, e foco.

# CANTO VIGESIMO



1 A il chiarißimo Sol che'l mondo alluma Spargeadi rofe in

Oriente il Cielo, E da l'erba, 5 dal

fior l'algente bru
ma

Scotea l'aura nascente accolta in gelo: El'augellin con la veloce piumo Carolando da l' quo a l'altro stelo, Richiamaua con musico discorso; Al le fatiche l'huom, le fere al corso.

A Phor che al fison di strepitos tromba
Cosse il Campo Lain rapida al'. Arno
E con rumor, che fino al ciel rimbomba
La terra empì di bellicos carmi:
Qual vento altier che violente piomba
Da monte apestre, e sielle arborise marmi,
Si mosse ardito, e dall'erbos o matto
Con graue sforzo incomincio i assatia.

Strozzi, che gid son ebiaro Ilil Jublime Gelebrifili Jones Medius Duce, Che mentre at fie Mediagalo opprime Alta difeli a' patrij alberghi adduce i Deb fipira al muo penfier Jonorer ime, E a la grand'opra mi fia chiara luce, Slebgd: Picfolnstriand bora il pianto Poti Il mio verfio al più famojo vanto.

Tù che tant'altri con benigna mano
De la virt à ne l'alto monte quidi,
Ansor volgendo a me l'embiante humano
M'introducelli al 1½ de'l' ofchilidi;
Et hora at è cho non ricorra in va n
Con l'altre molte cortesse m'assidi,
Pacer per te mio Meccaste sperò
Al grad Auyushoche d'etrusia bà impero

Con rouina mortal tenta agni torre
Rotti gli intoppi appropinquarfi al'muvo,
Sotto a i grav palchi l'. Ariete corre
Al prosto vifizio intrep do, e ficuro.
Ogni tardanza, ogn'indugiar s'aborre
Da i Lahe minitte al fatto gid maturo,
Trieganfi gl'archi, e rouinofa gira
La mortal fionda, e pietre, e bronzi tira.
Sembro

Sembràm bojco de Balte il denfo grembo In cui fipra Aquilon repente fiato, Fanno i lauciati dardi ofcus on mbo Lungo il muro apparir per ogni lato: Ter tutto de la terra il denfo lembo Di negro fingve s'umpaluda, s'i preta, Su rgom trattate da le man più degne Iferzando l'aer ie Romane Infegne.

Formidabile oggetto, altri fupino
biacer fi mira da troncen trafitto;
Prafia lancaca, eltri languir mefebino;
Boccon per terra in duro accior confitto;
Altri del fue movir quafi indoumo
Enggir di moste il marza al conflitto.
E mente vigir dalle fue nan ficrede
In esfa vivarifi, che mos le "acunede.

Chi rouina da merlo, e chi da fosso Quindi lanciato disperato minore, Chi da societe viend vi tuc associate. E chi giunge caspesso a l'altimbore: Chi sotto al pondo di destrere già lesso la strate, e lacerato il fianco, el core, Manda languente suor l'alma singue, e E chi-ferio a morte in terra giace.

Orzibie a reder fembra il terreno
A gli occhi altrui di me'ira anezife, e d'offa,
Asific oli fangue d'ogn'intorno pieno,
Ter sui vie più s'inalza, e più s'ingzoffa;
Sode van febul clauner di upic che meno
Vengon, confujo, onde la terra è fcoffa;
Sode d'arme percoffa, e di metalli
Stano vumo d'ibennini, e di candili.

Da l'un canto, e da l'altro in guifa tale,
Che fuol nel verde Aprile e Apringegnofa,
Quando libroca ful vogo de l'ale
Forma bottaglia or tenda, e fipamentofa;
E d'ogn: parte con piaga mortale
(ade effunt à la turba le·licofa
Comquail firage, e fi rimir si fuolo
Colmo de' corpi del volante sisuolo,

ll differato Fiefolm qual fuole
Tyre rabbiofa, o rydia Tentera,
Lantia da Lalta, e rominofa mole,
E traus, e merti ver l'odicita fehera.
Indicon agona, e calce ombras del sole
Fá la gloccinda, e liumnofa sfero.
Fe con membo di firali, e di rocine
Tenta endire al Reman l'ifireno fine.

Sta il perimace ircan qual rigid engue
Tra disperate turk ad mus vio ne ma,
E quelta meita sixthorndo al sengue
Nel minacerar det l'ul-ne morte siima,
Resta dal suo favor per terra singue
Sotto al muro il droppet vente prima.
Da pietre dilaniato, e vuolenta
Copia di dardi che sideganto suiventa.

Soppone al fuvor fuo d'armaticinto
11 General de le Romane (ibere
Perche da le lue man troftto, e vinto
Fia quel giorno fital pollo a giacre.
El iselche al fuo fuor gia évra acciuto
Fia ponefical prefifo fuo voltre,
Que danque d'ambot latt in varie, suffe
Caggiouvepente molte genti vicife.

Caggiontra la rouina, e la procelle
Te grauffini colp vn ampia piog ia
Di tronche membra, d'offa, e di ceruella,
bitili col fangue in più tervibi foi gua.
S'ortan le torri a gara, e le caitella
Con le voggette, in cui difiende, e poggia
Turba immenfa d'armati, e fan di morte
Ornbili vifla, e pauemola forte.

Mad'altra parte oue Druarte meita Le schiere, el'armi apropunqua si muri, Corre pronta citappes porta aita (on empa turba, e quei rende sicuri, Caggion per le sueman pruni di vita, bitli, a guisa che san pomi maturi, corre la morte d'ogn'intorno, e scote Laima da corpi one la silice rote. Da l'altra banda one Guifcardo accosta
Tha le mura le macchine correnti;
Con le diffe roune, e costi paposta
Il Trace Osmada, e' juoi seguaci ardenti q
Duesti guidò da la scolcofa costa
Del mar mulle d'acciar munite genti;
Dianzi per opra del tartareo studo
fuidor si Duce, e gi guidà dal poto.

Innitta è questa schiera, e non pauenta
Per periglio di morte, o di fortuna;
Ne men per faticarle força ellenta,
Ma pugna al sol nascente, er a la Luna;
Carca gramd'arbo node degnosa auuenta
Rembo di frecce, che la terra imbruna;
Con nerbornte braccia immense pietre
Scaglia, e fà sizbe ogguna da lor s'arretreScaglia, e fà sizbe ogguna da lor s'arretre-

Il Capitan di fmisurate membra
Quasi gigunee, nuona mazza aggira;
Con cui s'anime saccia; e' corpi smembra
Ssogando sopra sor gli sdegni; e tira;
Nuono Nembrotte, e Capanco rassembra
Rel muro eccesso di crudet s'aggira;
E con colpi terribit; e pesanti
Tem da s' lungi candieripe stanti;

Questicol fier drappel tenne lontano
Dal muro eccesso il Cipitan di Roma,
E diago tutto di singue il piano
Rendendo ogni sua forza estinta, e doma;
Ma intanto id done il guerrier sourano
Porta ver la Città granosa soma;
Econ macchina eccessa il muro scote
Più gran rumor l'orecchia altrus percote.

Passa Rosimondo impetuoso, e porta Movade assato, e perizsus a guerra y Oue munita la principal posta e Poles vert' dustro atriu s'associa e gerra Uni con la cura di si fida secora Dala tovre, e da paleb si diserra Manapel valoroso, e porta a muri Colmi d'armati atrocsi succhirsi, e dari-

Hebbe incontro Rosmondo il giorno Arbate
Novellamente ini compasso, si quale
Nato in Ardea con membra di gi gante
A l'unitito Roman si se rinale;
Ecalcando la terra, e londa errante
Sparse la fama sua con rapid ale,
Emche a l'orecchia il caso gli peruenne
D'Ircano, e in disenso di Essolo venne.

Venne a grancorlo, e dal Ercinie felue
Traffe di mafinadieri immenfa torma,
Vfi cacciando le feroci belne
A feguir di Leoni, e d'Orfi forma;
Contro a cua nulla val che fidifelue
Terror di morte, o fipauentenol forma,
Che a quai non giungeria tema, o terrore
Etamma d'Inferno, è d'atro nembo orrore,

Hor questiarmati di faretra, e d'archi, Coraggiosi si fer contro a Rotmondo, E in un momento sur lentatt, e scarchi Verso i seguaci suoi con mortal pondo; Altri passando d'Achrenica è varchi Uolser colmi di sangue il tergo a mondo, Et altri non oncor di vita usciti A piede tunoro a splitgean seriti.

Spinge l'audace affalitor la torre, E leco unito l'Ariete duro Sequendo i moto fuol a turba corre, E (sto a' palebi s'apprefenta al muro: Chi febina i calpa, e chi a movte aborre, Chi coperto d'acciar paffa ficuro, D'antenne onuflo, e d'eleuate [cale (on cui peggrando l'aimirco affale,

Tenta il Duce souran passar dal ponte

A suo poter ne la meriata cima;

E seco ha mulia cor, mila man pronte;

Che di calarlo, e m lui passar sima;

Soppone Arbante, e sa di mortir m monte
suder da l'alto giù ne la parte ima;

Mentre sospoi si ser ordigno sende
l'unuva tergo, e rano il penser rende,

l'unuva tergo, e rano il penser rende,

Uno reude il pensier di quei ebe uniti Erano cou Resmondo a far tant'opra , Però che pronti difensori arditi Mandan con le satte egnun sosopra 2 Econ lantusti spechi, ed instituti Ordigni , san che in darmo oguna 2 delpra, Torna dunque al suo luogo il vasto tegno, e e vas vicce el macchinate ordegno.

Ausampa d'ira il gionanetto al'bora, Che ruigir l'opra fallace vede, Nel vuolo piu ne la torre far dimora, Ma ratto mone ver la terra il piede: E qual nocchier che l'agitata prora Rimedia in darno, altro [campo non vede, Che correre al batello in cui la freme Paflas, ed e luga vua, e d'altri infeme.

Tale il prudente Eroe poi che fallace Il primiero di egno gli riefee, Ricorre a faitro, econ penfer tenace Tra l'ima turba fi confonde, e mefee; Mone aintano dad drappello audace Il cozzator montone, e rifebi accrefce, Coperto da refluegini, e fa in gunfa, Che apre a la porti la corteccia mesfe.

Scende al rumor precipitofo Arbante,
E con la forza, ch'uni forza eccede,
D'ampi globa it terra l'africo cereace,
E di trani vafiffim prouede:
Suelle pezzi di mura, e poili acante
Al continuo pucchiar che fempre riede,
E quafi forfemnato incide, e fuena
Quei cui manca a l'oprar Erres, e la lena,

L'assaire de Latre canto asfretta
Sueller dal muro i cardini tenari,
E l'oppossameragita a terra getta,
Facendo i ssorzi astrui vani, e ssallacit
Sapre di nuncono il soro, ein sè ricetta
Can sera guisai percussori undaci,
Entra Rosmondo impetuoso, e ssorza
Del grande Arbante la terribut sorza.

Palla il guerriero, el colpeggiar non bada
Del ferocenenico, ein quel s'affronte.
Rotando in cercho la fulminae finda.
Per solto remitica l'incarco, e l'onta;
Dounnaque giunge il ferro audien che rada,
O ferifica di taglio, ò ver di punta,
Resta d'un di quei colpi che fuol fare
Piagato Arbante ond'arro fangue appare.

Col fianco aperto il fier nemico fpinge / La fpada verfo il feritor feroce, E in va punto medefino lo fopinge d' Con la fpada, con l'urto, c con la voce; l'urto con violenza lo rifpinge Indice vo, ma'l colpir poco le noce, Che del Troian l'adamanteno fcoglio Ofla al rigor del violente orgoglio.

Non per questo Rosmondo il passo arresta; Rie del rubbioso feritor panenta; Ma colmo dira in guis da tempesta biossi da l'Austro al disensor s'aucusta; Qual fer Loco ne bio novida foresta; Scotendo il tergo più crudel dinenta; D'un aspra punta il ser nemico punge Così che aprendo il petro al cor le giunge.

Corre al vamor la differata turba
Guardando mefla il fuo vicin periglio,
Qual tepelta, chel mondo, eliciel conturba
Scofa da monti adombra il Sol verniglio:
O come al bor che irato vitta, e diffurba
L' Euro il vall'Ocean, guerre, e fcompiglio
Tortando d' legni con volubi flutto,
Ebe confluento lun, faltro e produtto.

T d di Rofmondo la poftente delira Luansi ne vecule più, quanto più valca, ; I anto più il fuon de la morrat tempefia S'alza, e con più fernor crejce la calca; Chì valde mas au monte, o da forefia Richamasa da Mopfo, ò da hienalca Siender di gregge innumeratoli torma, Lindelohi tati di questi esteriali torma.

Hor qu' prefa a due man Porribit Morte L'adunca falce fa di effinti vo monne y «Mandando i pian com mierabil forte Le tronche me-bra a le file fune proute; forre tepido il fangue monlle vorte Strade, formando vn fermidabil fonte, In cui fotimazion ciecca garreggia, La differzion real [ungue oniezgia,

In nuono Briareo Refinondo fembra de gloch altrus che cento braccia focta, Volan d'intorno i lut troncate membra Mente l'orrida spada unorno reta. (bra Co gli hominist delire trafigge, e finem Formando anente a sé funguigna rota, Pormadabi così, così pernerfia, (fa. Che che funtrecenso s'almago l'angue pra Che che funtrecenso s'almago l'angue pra

Rè per quessaleturba si reture, Macorre disperata al rendo esgio, s E se ben dopu rena i jangue spira Di ritrarsi al scur non sa guduzio; Coi del perazion gen samma tra, Coi del gran Letin brama il supizzio, Muor combattendo, e prima obe luggire Da lui, yno mile rolle; e pin mortre, a

Sel Portice mortal de Fiefolani
Corpi singòira gai bou, non men s'acrefce
De icfinita falange de Romans,
Che in ampia ŝirage fi confoude, renfce,
Qui d'ogni parte alpro menar di mani
pdirar fi può, ne'ul mortal gioco increfce,
Unno tutti vgualimente à fi di fpade
Di teui fon colone le fangungme trade.

Ma così de Roman crefee il tumbilio vi e E dala gente auscipi di muro ficema, Chè forza pur che repenino infulto il Eufolamo finod e ucontra tema. Ya imanzi vittorojo il campo adulto (ma Qual fitime che per pioggia ondeggia, fre Laflando il finod is lacerate membra.

Uer la feconda porta il posso mone
Con Rosmondo il trappel vittorioso,
One giunto repente anune obetrone
contresso vincipio pero e spanentoso
Che Tindauro ruo sinot contro gli muone
Olitea aogni creder sorte, e covaggios
Ed ci qual servessimo Leone
Di spada armito algran Latin s'oppone.

(offini diamz) tra nambi infantli, e negvi
D. Lepanto partito in riefol venne,
Nemico del Romun, da cus glatteri
Regui fur tolit, ondivi lo feetro tennet
Hanca da felne accolti, e monti firi
Duemila Eluczi, e come basefer penne,
Da lui guidats, e dal Rettor di Dite
Eron companță a la fangulza dite.

Bellicoso drappello, a cui simile
Di vigor, di herezza, e di virtute,
Altro simondo uno ha da Battro, a Tile;
Ch havea più imprese fatte, e pai redute;
Questo nedimore e tito prende a vile.
Di sessessi di avita, e la sulve,
E scopera da merti il Roman seme
Gua dissigno ardio percore, perme.

Sprezza Rofmondo le ronine, è derdi ;
(Le vengon giù da la magion murale ;
E baldanzojo con terribi guardi
La forte prita impet vojo affale ;
Gran perd to slimando il vincer tardi,
E l'affrettarfi medicina al male ,
Terciò impugnando l'ar dimento , incita
del la proflezza la fua gente ardita.

Pà de la prima por la porre in terra
Il resto muro, ed appunare il calle,
Indi la torre one s'ajconde, e ferra
Gran promifion, pajfir dietro a le spalle.
E pajfira entro a letratto fi, ferra
Commolta ciurma, e per l'aperta valle
Con la volubil machina trapafia
Contro à l'elia zio, el alte mura abbasa.

Resta a l'altez za de l'eccelfà mole
Pri bollo il muro ; emen ficuro il fito ;
S'erge Romondo coi compagni, e nuole
Calcare il ponte, e là polfare ardeo.
Ma la pooggia de dardi adombra il Sole,
Oade mortono me uten ; l'altro ferito ;
Calcai ponte si ben ; machi per lui
Bruna polfar ; p; filare recui foni.

Corfero innanzi al analter fourano
Molti, ma tosto traboccar da l'alto
Afrita de percofie, o the muno
Strana mandolli en infanguinar lo finalto.
Al fin di fdegno accesso il gran Romano
Esce veloce al perigliosa ajlato,
E per l'alto sente d'rizzando il piede
Re l'opposita mun'assa artios rede «»

Saluo-viede il guirrier, ma grauc intoppo Se gli făinanzi, e'l pronto coi allenta; Che'l fier Pindanro a lina ruen di galoppo Quafi destrier fuperbo, e gli s'anuchta; Fila percofa impetuofa troppo, Che grane fopral elmo gli prefenta.
Mir: Rofmondo abarbaglucro mille 1 stella destroppo facelo e fe faiille.

Ma come fuel d'inviolabil palma
R.mo dal pondo (ellenarfi.) e duro
Puil tergo far cost da l'imput faima
Soltrio il capo il cassiler ficuro
E d'unuto avdimento arunta l'abra
Pria flabilito il pie ne l'also muro;
Comuncio col nemico afpro duello
Mentro ricia de la torre il fuo d'appello.

E de la seberma il ser german maestro Di cui Rommodo apien sel 1960, el serte, Hor mette inmazi il maco, bevora il pie destro L'rol altro, e finiti colpia piene comparte. Hor algegnon el atrize, bora si sino el Tenco le spade, bor sono alaura sparto Le sinte botte, de pri sinti, e ruri Appressati da lor cenni 3 e ripara.

Stà falde il piè d'entrambi, e non confents Ceder dramma di terra, e fe tal bora Parte dal fegno, dietro a colpo fente Il cor che al proprio loco il tira ancora. Co octo d'Argo al fuo rantaggio bàméte Il roman Duce, e così bea lauora, Che in piccol tempo il crudo Eluczio mena A verfar lama fina per larga vena.

D'wna punta il ferifee al mancolato del Mentre al defiro ferificatenna, e giva Il ferro in dicenfion de lapprefato del Colpo, di lui, che in lui prefo ba la mira. Salua es Etflo, el gran Riual piagato Laffa con paga da cui l'alma fipra, Correndo ratta al tenebrofo Inferno de da protiscadel vivuer moderno.

Sempie intanto di gente il muro opposto seche data corre eccifa esce pel ponte.
Vei manare storte con la falce, e tosso
Rida muri cader d'estinti vu monte:
Sigombra Rujmondo del draspel composto
lidenso cercisio, e con orribit fronte
Lo munda dissipato à tutto corso:
Ver la cisti chimmando del tros seconoscopie.

Chi per lanciati ponti fugge done
Sorge nel terzo giro ampia corona,
Chi verfo l'alira porta il paflo mone,
Etra effici nemico i imprigiona.
Per tutto intanto orrido fangue pione,
El aerd'alto Hrepito rifinona,
Cerce als momor da la città in quel loco
Tutto it fersor dei bellicofo giroro.

Il baldanzofo Capitan non tarda

A far paffar la torre alterno giro,
Rotti glinospi, ein guid at bombarda

Trafcorre auanti fpauentofo, e diro s

Eaccai finge genti, recede doi hitarda,

Spinge ugualmente a l'ultimo fofpiro,
bdoglia non h'bà,von i'bà corazza, fiudo,
Saltrona (Eampochi de l'arme eiguado.

Hor mentre artist

Pe gli nemici il vinetti e Latino
Cefure altrouc contro al Romo dorme
Da gli nemici il vinetti e Latino
Cefure altrouc contro al Romo dorme
Da tenta indurlo a l'ultimo deffino;
Alone l'ofic a l'affato in varie forme,
E verfo il muro altier drizza il camino,
Traendo feco con d'uerfi ordegni
Monton cozzanio, catapulte, e legni.

Spinge la mole fius done fublime
Egli i moltre, a la fua febierain mezzo,
Em va la porta, e la muraglia opprime
Con esfa, e col monton senza intermezzo;
Cozza il ferrato legno aviato sime
Parti, e fa lor fenir crudel ribrezzo;
Urta la corre col fuo pontesil muro,
E mone assista fopuentoso; e duro.

Appagjia a vn tempo in lui l'ardite turba Con intrepida man mille, e più ſcale, 3opra le cui, ne l'ange, ò ſi conturba Da varie part impetuoſa ſale: Il difperato Re l'ordine fluinge a male, Co graue intoppo, e mal s'aggiunge a male, Scarca nel ſalitor di pietre vn nembo, o ſcote de la terra il tetro grembo. Hauca compofia sopra immensa trauso
Con testa acusta di metallo un maglio o,
Che ver la sorre impecuojo, e graue
Scoccando a lei portò noia, e tranaglio;
Questo vrando souente faceb poue
Cesar fuggendo il Fiesolan bersaglio;
Sbaragliata la torre, el ponte rotto,
El drappello strotto, fondico de macondosto.

Fugge il grane piechiar Cefar, ne trons quarte done allocar la ralla mole, Terr far poficia coulci pia cerra prond : Diche contro il voler fi lugua, eduole; Usfo poi che'l tentar nullale giona V falo sforzo ch'e i fempre ufar fuole, Da lei difcende, e fi rada più fieura : Trende per faperar l'opofie mora Trende per faperar l'opofie mora .

Fd forto a faldi pakbi ateri Ariett Condur, che appo le torri in lor confida , E tenta i forts muri , e le paret Romper con quelli oue il gran Re's amida; Indicon archi, al difenjo dinicti Fà in guifa tal che dal ripar, lo finida , Toficia vistorio (paffa, e feote Con quelle porte, e le muraglie immode.

S'ingroffa il Campo untania tentando Ripor le fcale, e fupera il aterra, bda dietro al muro il Fiefolano offando. Tenta porter più fanguinofa guerra, Con lieue, e groffe trani il muro alzando Addoffo a l'Ofte lo fofpinge, e ferra, Diuelta la muraglia, e immenfa Brage Fd del Roman con fanguinofa image.

Spettacol mijerando, orribil guija
Di guerreggiers, fon dal repente crolle
Trite le membra, e l'armi, e con dinija
«Maniera rotte l'offio, il tergo, e'l collo; gesfò fepolita, ein wa la truba vecifa
Sotto il gram muro, e'l uincitor fatollo, Per mille ponti rifuggino at altro
Giro, in difesa ponsi ardito, e seattro.

· rp···

Seppelliti resta re rouine

De la secta muragia più di mille
Ducie, guerrier de le surbe Latine

Psei da Cittal, Casella, e Uille:
da di sommo Capitan, che l'intestine
denni dessa doman, nouello Acchille,
Aon sbigotisse gad, ma visto di muro
Aperto, passa sur di suro
Aperto, passa sur di sur di suro
Aperto, passa sur di sur di suro

Aperto, passa sur di sur di sur di suro

Aperto, passa sur di sur di sur di suro

Aperto, passa sur di sur di sur di sur di suro

Aperto, passa sur di s

Lassa la porta, e pe i giacenti sassi,
Corre con l'Arnete, e con le genti,
Ever l'altro straglio d'irraza i passi
Al gran periglio più che prima intenti:
Non son da l'alto i disenso già lasti,
Ma con calce miscone caque bollenti
Uersano addosso d'irritori, e sanno
Scattre a molti vi angossio sa simono
Certe a molti vi angossio sa simono

Ma intanto che col Re Cefur garreggia Con terribile affatto, e impetuogo, Non sil a kicardo affisio in atta feggia Con la gente di Fiejole in ripofo: Ma mille finor de la mondana Reggia Manda al Regno di morte tenebrofo, E con diserje macchine procura Poggiare of Juoi ne l'Ofinate mura.

Nd incontro Ofmida il formidabil Goto, Che la turba Noruegia erge, e gouerna, (ui porta in man la furibonda Cisto, Che ogn'alma inuia ver l'infernal cauerna: Quefi idficacia con terribil moto Dal muro de' Latir la turba ellerna, «I forza d'aunentate felci, e dardi Victie da le man de più gafliardi.

Marte emto d'acciar la fronte, el tergo :
"Bauentofo s'auuenta in mezzo a l'ire,
gual ne l'onda immerfa Airra, ò bergo
Naosa nel fangue, e fale calche aprire :
Chi dal trafitto petto, e chi dal tergo
Pn vermiglio rufiel fa featurire,
Per iutto oue riguarda l'occhio vede
krige, romind, orrida morte, e prede,

Il Roman Duce al gran negozio intente Soffinge la gran macchina, e difena, Che portando al nemico alto flauento Scenda nel muro il ponte a por l'infena; Corre al riparo Ofinuda, e d'ardimenta Colmo, rota la mun, che morte filegna, Scaccia l'alme da corpi, e in finii opra I cadaneri lor manda foffopra.

Munti a l'alta macchina le piante Permai ferocc infuperbito, e fembră, in Terebinto il Bilfeo giante, pra s' Chei corpi incida, e linfelici membra s' Chi d'bauer villo entro la mandra erranto Gregge în predade Lupi fi rimembra, Totra ben giudicar che vyual ronina Teaccia coffu done il gran braccio inchina,

Ma s'eidi crudeliade, e ldegno armato
Fade' Romani afprifsimo governo,
No men Guifcardo, el fuo drappel pregiato
Fan co i grán colpi a gli nemni (cherno;
Egli profo com man faro, e curnato
blanda mill'alme al tenebrofo inferno,
E con afle lanciate, e grani pletre
Fa che del muro ognun fugge, e s'arretro.

Sode altrone qual ruon, che alterno feoppia Strepito orrendo, e l'patenteud rombo, One Druarte il natio fille addoppia, E fa col fuo drappel fouran rimbombo: Durippe ha incontro, e Gelio orribit coppia Atti a foffrir l'intollerabit pondo, Quefit mitt al guerrier fan gran contrafte E reprimod il uit animo vafio.

Come taluolta assien 'vysual battegita
Sorge nel ciel tra "Aquilone, e'l Noto,
Ch'nn dal fuo căto il bojco vrta, e sbaraglia
E l'altro il torna al fivo volubil moto:
Fremono i nebi, e's vno assience che affaglia
L'altro con falto violento, e immoto,
Quel prefo forza lo ripinge, e fanno
Intanto al mondo entr'ambi eftemo damo.

La gionanetta bellicofa spinge
Dil muro incontro al catalier sourano
I'n dilunio di dardi, onde si trage.
Di tetro sangue dilagato il ptana
Einon currante il succaste sossimo, con
La volta di lei con pronta mano,
et ra il nembo mortal de le saette
Esumenta, el ponte ne le mura mette.
Esumenta, el ponte ne le mura mette.

Disto il poneccatar la gran donzella forre a l'ycita, e vi fi mette in quarda, Frefa a due man la fiada y e la rubella Turba pronta d'ofer fa venir tarda; Caggion mile cal fangue offa, e cervala Di quei ch'bebber la voglia più gagliarda, Lade il pronto defio dai cor ficuri, Achi della pallar ne gl'alti muri.

sol mirando Druarte il gran periglio L'orgesto enidente di fita febiera; A l'infigna immoral dato di piglio Corre animolo ver la donna altera; à qual falconche di tenace artiglio Armato, infellò iclepre, o altra fera, Altei s'auuenta, che a incontrarte palla In mezzo al ponte, e' fatal ferro abbaffo,

B'm afpra puntele percote il petto
Tutto infiammato, di mortal rigore,
Nos pajdò già, ch'erabano, e perfetto
L'acciar, la spada a rirrouarlei leore.
Infiamma il volto d'ura, e di dispetto
L'imitta donna, e con fauran vigore
Lost, che quafi al corpo l'almoi leoglie
(ost, che quafi al corpo l'almoi toglie.

Stringe le ciglia dul dolor (oppreso Drustre, e per dar sine al gran contraste "Di mono con la spada il braccio steso Innia di doppia punta va colpo vasso; st' dura acciore, che dungi bunea conteso 3 tar non può saldo al martial contrasso; A questa volt onde sa larga strata «A queste d'urgo petto à serio vada.

Ne la destra mammella il ferro immerge La cruda punta, c fuor ne tragge il fangue, Che la purpurea goma bumdo alpenge. El bianco autorio, and'ossa, stanca langue; Raddoppia recuta il colpo cilialata s'enge Pallida in volto, econ sa destra esangue. Chiede pace al garzone on chiara, e doste Vocc così che in lus lo seguo molec.

Vistoriofo Eroe depon gintina
Concetta entro al tuo fen che a te mi reude,
Unita dal fol che in chiero s'aggira,
E dal valor che vi feorgo flupendo.
E ventura mi fas fe-temor che spira.
Da gl'oschi tuoi ci vnisce insieme ardédo,
Ecconi tua, viurò se vnoi chi o viua;
E morrò se mi vnoi di spreo prina.

Donna sou io se ben m'ascondo in questi ranni virili, e vesto armi, e diuste ponna veal che de tiuo degni gesti Auránio i moti, amore il cor mi incie; beb piaccia al cale che tu ovo ler espre-A dar vita a chi dianzi amore vecise (Sia Quando prima mirò di tua uiriute In se lesse), il periglio, e la salute.

(Generofo pensser) di meraniglia Colmo il pietofo Eroe depon la spada 3. E la doma genti per la man piglia Oprando ch'entro a l'ampia torre unda; Poi narca il pôte,e gli altri urta,e scopiglia Aprendo a' suoi seguaci un'ampia strada, E' primo giro occupa, indi s'accinge Passer a dibro one ampo ssuoi fringe,

In tale Stato eran le cose a l'etta
Quando di verso l'ampia piazza un suono,
Fremer sentisi di femminea frotta
Formato in guisa d'improniso tuono.
Brimarte, è quel che da l'orribil grotta
Uscito, non concede altrui perdono,
Mat con la turba cong iurata seco
Manda ngualméte ogn alma al negro speco.

nine (score)

Per la celata strada il gran campione
Superati gl'intoppi era comparso
Con mille armati entro al souran zirone
Da' cuchi chostri infernovito ed arso;
Ed el argia piazza in ampio «Zone
Oti era motto stuolo unito, e sparso,
Era sbalzato suor portando de utit
D'orrhim morte spauenos suti.

Ini termine hause sorvibil eaus.
Da gram puntelli sostemus, eretta,
che achs peressa ne terra entraus son auri ordigni si schuidea con freeta;
Qui dunque nésicu si fier Brimarite, laus
Il suol di sangue, e sa crudelnendetta,
De satti oltraggie, no riguarda o silmassa ne vecchio sostemus copri-

Van per l'aex le Brida ; empiess' i tutso D'orribile apparate, e m.esti oggetti; Gerrouk es fraude di rouma, e lente Al comparir di quei servoi sipetti; Giunge Brimarte one il sovran ridutto Sorge di logge adonno, e regitetti; One siforza le guordie, e mette il soco Apolto frua di tesfor p. ogo loco.

Arde l'ampuin egion, che santi lustri
Fu del tens a fatal indibro, e, fiberno, .
In cui formo restor del Tofobi illustri
Tenue in famofo Ircan festrose gouerro,
Arde, e latam fuoi quali ligusfri
L'aggion fepoliti in un filentio eterno,
E in poter di colui che i tutto folue:
In pochi bras fi fan cenere, e, polue.

Sense-da milla nunzi il Re che anuampa
L'antica reggiz Jua, fente da parte,
Che infernorito di sdegnofa nampa
Con mille armati il utto arde Brimarte «
Rimira d'ogn'intorno orrida vampa.
Spargere innutto il furibondo Marte »
El general de le romane mura
Par contro al muno fino crudel congiuna.

Per questo pien di rabbia d'un' s'annenta Da le furre agitato, e' l'erro voia, Macchina è al che grane, e voienta Scocca, onde annié che immobil torre fosta, Scende la divas spada e, l'ender tenta il sommo capitan tra gota, e gota, Piccho al colpo ne l'elmo, e ne s'a mille Fiaccole s'annilar siampi se s'annile.

Sente il fouran campion dolore effremo.
Del grane colpo, onde vacila, e trema,
Quaji puanta, a cui fia dal fero feemo
Il duvo tronco oltre la parte efirema;
O qual naue, che perjo hà vela oremo
In cui perverjamente Aquilon frema,
Plur ji rijcote, a baldanzofo trita
Chi vaiti stegnia e centra il Ri'netita.

Mufe che emta d'acielie leme
Crmi le menti di pape me arécre
Grmi le menti di pape me arécre
Scacciondo interbis el fice mortal rigore;
Ondro penta, mete de clus bolimme,
Da grane affetto inferiorito il core;
Con cui pofia narnar de men crandi
Gelii de sommi tron fatti si grandi.

In picciol grobal a fortuna accolto
Di duceregnila gloria, e la fainte
Per I'va pugna il furo cen fiebi volta,
Pugna per l'altra viniue fal virtute;
Stail General di Renain se raccolto
Rendendo afpre fetite a le feinte,
L'altro con disperato ardir combatte.
Rel feritore, e' colp virta, e vibatte.

Chi con rauca comino caduca roce
Potrad ir de gram colpi il mortal pendo il livotar nuquo, el fulmant firoce
De miglior (ombattenti el belon il modo;
E come finimato il ferro nuoce,
Cō rgual danno ogni lor di Janyae in modo,
L'aperture profonde, el 'armi sparue 1,
L'alpre percoffe, el formidabil Neare.

Non cala in essonai colpó, che sempre Non cohami l'alme a la partenza estrema, Non s'apre al sono d'admantine tempre; Piastra,ó maglia di lor che'l cor non gema; Hor'auxien che e' inaspiri, hor che si sempre L'ira d'entrābi, hora s'insi amma, hor trema Scossa de copi repenimi, e grasi, che s'an che's langue in lor gli slegni lasi.

Pur finalmente dal Romano inuito D'orribileolpo te gli traffe al fanco », Restò il gran Rè di Fiefole trafitto , El furor feco, el moto venne manco : Lafló faggia el alma il volto affitto Del fero veglo, el cor fievole , e stanco Perfa l'ytaro fino vigor natio 'Ke l'aggibiacciato petto alfo, e languio .

Cade il feroce Ireano, e morto spira
Dal generofo fen survore, e stegno,
E secossitinta giace in mezzo a l'ira
La graue maesta del Tosco Regno:
Cado ma nel cader drizza la mira,
Cho seco cada anco il Roman sostegno,
Ein quel ne la caduta vn cospo assessitato
Distal viego, che sbaloritio resta.

Fú da la gran caduta Cefar culto
Dal grane colpo nel dorato elmetto,
Dimodo salche in vn la fronta, e'l volto
Glintona, e fa piegarli il tergo, e'l petto;
Pur si riscote, e ala vistoria volto
Porta alimnico vn spauntoso oggetto;
Peritò che done giunge apre, e sbaraglia
Glònominio l'armie l'utto incude, et aglia.

Tuon che da caus nube fi diferri

Embra di lui la man d'ira, e funefia,

Hor che dec far tra le rouine, e ferri
Refmondo, che ogni cofa vrge, calepfia;
Terremeto, che moni, e, cafe atterri,
Turbine apportator d'atra tempella

Sembra tra g'altri vincitor feeta

Mantre atterre, conculca jnifefia, e muoce.

Rottl gli vitimi intoppi il guerrier franco Palfa entro a la città vittoriofo, Quafi rapido fiume a cui vittoriofo, Argine, ò sponda, esca del letto ondoso, E columado de campi il petto, el sinco Porta case, e copanne impetuoso. E spessio in ru coi sinti i surbolenti Seco il passo coi suovincinissi armento.

Fugge innancia fuoi colpi spanentato
Il popol tutto in la mortal tenzone,
Qual nembog procella ni ciel surbato
Fugge innanzi al sossima sipro Aquilone,
Alcan rella per terra runerstato,
Seminino, altro poi giace carpone,
Dissipualmente van per terra estimi
In van viluppoi sper nemici viniti.

Taglia il gran canolo
Suol far le biade, bor capi, bor braccio, bor
Val inuavi; ad effo il genito, el letrore
Di spauento mortale empiendo il calle;
Sode va shon spal non so se sia maggiore
L'ottimo di ne l'ovaiversa valle,
Corve il sangue per sutto, l'ampia eggia
Fatta va lago di sus d'intorno ondeggia.

Oue il ferro non può supplisce il faco, Che dal ser vincitore acceso auuampa I Palas; « Teatri, nè può loco Serbarsi intatte da l'accesa vampa, Da cosi sirano, e inveparabil gioco Felice può chiamarsi buome che ne scampa, Passa Rossino di miperioso, e pare Rembo mortal che tutto inssessi mare,

Segue i fuoi gran veltigi il campo iutto Uistoriofo, e più che mai s'accrefce La defersa fista d'amaro lusso, Che in lei dolense fi confonde, e me fee, Reflain piccoli momento arfo, e diffrutto L'Esrufco Trono, ne percià diferefce L'impeto orrendo, e la peruerfa firage, Che i sutto occupa son tremenda Immage.

I superbi

I superbi teatri, e le colonne
Caggiono incenerite, e tetti regi
Caggion ta l'aere siamme shomini,e donne
Sepolii in quei dilor gid ranti, e pregi.
E prezios suamti, e ricche gonne
Son de gran vinctiori acquisti egregi
dille prede si fer mille rapine
11 quel tremendo, e miserabil sine.

Nuotantra le rouine immense, e'l sangue Seminini sanciulli, e vecchi infermi Per tutto oue si ud la uita langue, E restano i suoi moti estintt, & ermi. Arde il uerace incendio armati, ed arma Non che gl'aridi palchi, e tetti inermi Passa l'ardente face in ogni stanza Enulla innanzi al suo surore ananza.

Gira la morte contertibit forma
Per ogni parte l'empia destra armata,
E con uguale a leiterribit norma
Il suoco minuer si t'espe e dilata.
Cosi mal grado de l'infernal torma
Fis sol resto distrutta, e desolata;
E porte chan di celetit voglie
FLOR A inalzar le sue superbe soglie

## Finedel Vigelimo, & vltimo Canto.



# Errata:

| Canto     | Ottana                   | ver/o    | Errore                                | Corretione.                                |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Canto     | ottone ad                | verso 8. | Onesta (                              | Outres conforms                            |
| Canto 1.  | ottaua 14.               | verio 4. | Quanta conforte<br>Empia lui          | Quarta conforte<br>Empia lue               |
| Canto 1.  | Ottaua 10.               | verlo 5. | Rimembra effa                         | Ingombra effa col piè                      |
|           | ottaua 105.              | verio 2  | egli adita il core                    | Egl'adita il core                          |
| Canto 3.  | ottaua 18.               | Verio 7. |                                       |                                            |
| Canto 4.  |                          | verio I. | & in uago pratel                      | E d'vn vago pratel<br>Alfin troncar di lei |
| Canto 4   | ottaua 83.<br>ottaua 10. | Verio 2. |                                       | Sermon fuaue                               |
| Canto 5.  |                          | verso s. | Sermon lagace                         | Ma perche                                  |
| Canto 5.  | ottaua II.               | Verfo s. | Non perche<br>Andorno                 | Andaro                                     |
| Canto 5.  | ottaua 49.               | verio s. |                                       |                                            |
| Canto 5.  | ottaua 49.               | verio 2. | accompagnato                          | Accompagnaro                               |
| Canto 6.  | ottaua 70.               | verso s. | volge il rilo                         | Volgetl vilo                               |
|           | ottada 27.               | verio 3. | Incantatafpoglia A ricarcar           | Nell'incantata foglia<br>A ricercar        |
| Canto 6   | ottaua 50-               | verio 4. |                                       |                                            |
| Canto 6.  | ottaua 54                | verio 5. | li fier noto                          | I) giel morto                              |
| Canto 8.  | ottaua 19.               | verlo 6. | E poi                                 | E noi<br>Graue                             |
|           | ottaua 34.               | Verio 1. |                                       |                                            |
| Canto 8.  | ottaua 77.               | verlo 2. | formidab. proua                       |                                            |
|           |                          | verío 8. | Come il grano                         | Oue il grano                               |
| Canto 9.  | ottaua 33.               |          | Che patso                             | Che latsò<br>El fuo mortale                |
| Canto 10. | ottaua 7.                | verio 3. | E con mortale                         |                                            |
| Canto 12. | ottaua 59.               |          | E chi supito                          | E chi fupino                               |
| Canto 11. | Ottaua 9.                | verlo    | idegnati i guardi                     | Sdegnati i raggi;                          |
| Canto 13. | ottaua 💁                 |          | Trouaudo                              | Troncando                                  |
| Canto 13. | ottaua 43.               | Verlo 3. |                                       | fempre agi tando                           |
| Canto 13. | ottaua 51.               | verlo 3. |                                       | Tentar di farfi                            |
| Canto 13. | ottaua 55.               | verio 1. | Tiro fi dilatar                       | Giro fi dilatar .                          |
| Canto 14. | ottaua L                 | Verio 2. | Sforzando                             | Sferzando<br>E'l fuo ricco lauor           |
| Canto 14. | ottaua 39.               | Verlo 4. | Riccovalor                            | Onoral decoro                              |
| Canto 14. | ottaua 55.               | verlo 6  | Onoral accoro                         |                                            |
| Canto 14. | ottaua 56.               |          | Vietarli                              | Potra vietarci                             |
| Canto 15. | ottaua 60.               | verío 3. | In altro petto                        | In altro ferro                             |
| Canto 15. | ottaua 63.               |          | Cercano                               | Carcano                                    |
| Canto 16  | ottaua 36.               | verio 4. | Speranze accefe                       | Speranzevccife                             |
| Canto 16. | ottaua 57.               | verío 6. | La purissima                          | Di punisima                                |
| Canto 16. | ottaua 61.               | 4c1100.  | mêtre tra chime-<br>re e forme arrêde | mente tra chimere e<br>forme horrende      |
| Canto 16. | ottaua 88.               | verfo L. | A cui dato                            | Auui tronco                                |
| Canto 17. | ottaua L                 | verso a. | Tende di fuor                         | Tende de luoi                              |





## IN FIRENZE,

Nella Stamperia di Zanobi Pignoni. 1619.

Drivada Google









